







## G XX 249 10800 IL SVCCESSO DELLA PESTE OCCORSA IN PADOVA L'ANNO M. D. LXXVI. Scritta, & veduta per Ales-CON PRIVILEGIO. IN VENETIA, Appresso Gratioso Perchacino. M. D. L XXVII.

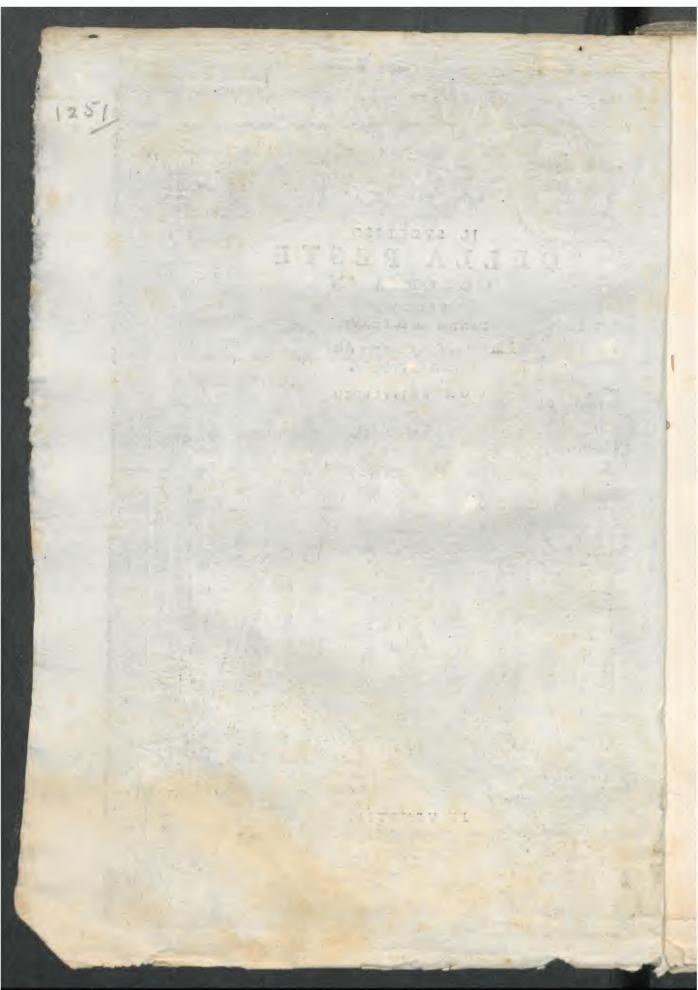



### ALMOLTO ILLVSTRE IL SIG. CONTE

ANDREA BENTIVOGLIO COMPARE, ET SIGNOR MIO OSSERVANDISSIMO.



SSENDOMI ritrouato di con tinuo in Padoua nel tempo della passata grauissima Pestilenza, & come seruitor fedelissimo di Monsignor Re uerendissimo Vescouo, non hauendo mai abbandonato il

seruigio di sua Signoria Reuerendissima, & nel Vescouato, & nel Seminario; & essendo stato & l'vno, & l'altropiù volte sequestraministr

to; per quelli seruire, mi conueniua tutt'hora passare, come si dice, per l'acqua, & per lo fuoco, & per tutti que' pericoli, che persona prudente può da se medesima imaginare; non hauendo altro preseruativo sopra la mia vita, che il raccommandarmi ogn'hora al Sig. Iddio; & lo sperare, che dalla carità, che 10 vsaua per S. S. Reuerendissima ne'suoi seruitori, io douessi riceuere la ricompensa dal Signor Dio nella faluezza della mia vita; il che essendomi riuscito per particolar dono della Diuina sua misericordia, hò voluto per modo di palesare tanta gratia riceuuta da S. D. Maestà scriuere il sommario dell'infelici occorrenze di questa Città, & anco publicarle. Et perche & per lo soggetto, che per se è poco grato, & per non hauere io quella maniera nel dire, che lo potrebbe, se non farlo piaceuole & grato, almeno renderlo graue; per ciò hò pensato di fauorirlo dedicandolo à V.S. Illustre, in ciò valendomi di quella gratia, che tutto quel tempo, che ella è stata in Padoua, si è degnata così cortesemente concedermi; & alla sua partita di proferirmi. V.S. Illustre dunque, che per antica natura

natura de' suoi chiarissimi progenitori, & per proprio habito di sestessa è nobilissima & gentilissima, volontieri accetti questa mia risolutione, & con lo Illustre suo nome si contenti, che io adorni, & honori queste mie fatiche: Perche oltre la mia particolar sodisfattione, sarà forse causa di giouare à molti, i quali inuitati dallo splendore del suo nome, potranno col leggere queste disauenture mutare la loro vita di rea in buona, & di buona in migliore. Con che di tutto il core le bacio la mano, & le prego da N. S. Dio ogni prosperità in tutte le sue nobiliattioni. Di Padoua l'vltimo di Marzo M. D. LXXVII.

Di V. S. molto Illustre:

Compare, & seruitor affettionatiss.

be endured; the per emplement in his minutesta-

Links Signer Dia zinche is the ferres seles e

LEVASOR CHARGE TO LISTER TO THE STATE OF THE

conherent & utter le : impiritance and

Alessandro Canobbio.

### AL LETTORE.



ENCHE io habbia cercato di prouare, che la presente Pestilenza non sia proceduta da maligno influsso, nè da maligna constitutione d'aere, nulladimeno in ciò mi rimetto al parere de scientiati. Se oltra

l'Historia hò scritto ricordi, raccordati medicamenti, od altre cose fuori del mio sapere, E della mia cognitione; il tutto è proceduto più presto da pensiero di credere di poter giouare, per l'esperienza, che per tutto questo tempo ho veduto; che per mostrarmi in ciò intendente: E in sine ogn'uno accetti questa mia fatica con quel sine, E con quella carità, che Nostro Signor Dio sà, che io l'hò scritta, che è

per

per giouare: & acciò che gli huomini viuano in tal maniera, che per l'auuenire non più facciano adirare il Signor Dio, nè più sopra noi vengano somiglianti flagelli.

emble@data.elcuste.for.ontilect.-i//.

nonciceper beland

encisteril es dans

Citoriofichina It maloss La permietă La calement in it

#### Errori occorsi nello stampare.

| Car. | Fac  | c. Lir | Errore                     | Correttione               |
|------|------|--------|----------------------------|---------------------------|
| I    | B.   | 4      | il Medico occorfe          | il medesimo occorse       |
| I    | B.   |        | settantaquattro.           | settantacinque.           |
| 3    | B.   | 15     | La Peste adunque.          | La Peste di Trento        |
| 7    | A.   | 29     | perciò per la maggior      | perciò la maggior         |
|      |      | vltim  | a & quelli pochi.          | & quelli posti            |
|      | . A. |        | col Mag. Aless. Bassano.co | l Mag.Sig. Aless. Bassano |
| 16   | A.   | 2      |                            | non bene per li pianti    |
| 16   | A.   |        | riguardando al Cielo.      | riguardando il Cielo      |
| 16   | B.   | 33     | all'estreme                | all'esterne               |
| 19   | A.   | 13     | mala constellatione.       | mala constitutione        |
| 21   | Α.   | 4      | s'adoperò                  | s'adopera                 |
|      |      |        | & in vista.                | & vista.                  |
| 23   | . A. | Io     | era tale.                  | è tale.                   |
| 25   | A.   | 6      | Gloriosa.                  | Gloriosissima             |
| 20   | A.   | 19     | Rigoltò.                   | Riuolto.                  |
|      |      |        | na ella primiera.          | la primiera               |
|      |      |        | na & la marauiglia.        | & per la marauiglia       |
|      |      |        | laquale fu fatto animoso   | la quale fatta animosa    |

# S V C C E S S O DELLA PESTE DI PADOVA,

Della pello Podouma

dell'Anno M. D. LXXVII



APOI che è piaciuto al Signor Diochio mi sia ritrouato in Padoua dal principio sin al sine della Pestilenza, la quale in tutta la Città è stata grandissima, & che sia conseruato quasi per miracolo & viuo, & sano; perciò per modo di rendere quelle gratie, ch'io potrò alla S. D. Maestà, & per sempre tenere viuo nella conscientia mia così sat-

to obligo, ho pensato di fare una breue raccolta di tutte le lagrimose occorrenze, che per cinque mesi si sono vedute; giudicando, che ciò anco possa esser di giouamento à tutti gli altri, che sono restati viui: perche, in un certo modo, saranno ogn'hora eccitati à ringratiarne con la voce, & con le operationi l'altissimo Iddio. Et perche questa Peste, dellaquale habbiamo preso à scriuere, hà hauuta la sua prima origine dalla Città di Trento, essendo di là stata portata à Verona, à Venetia, & à Padoua; percio non sarà male, che più da alto cominciando il nostro ragionamento, alcuna cosa diciamo del suo principio. E adunque da sapere, che l'anno di nostra salute M. D. LXXIIII. nel fine del mese di Marzo fu à Trento portata la Peste, quasi, come su opinione d'al cuni, à bella posta da un forastiero, ch' andaua vendendo merce dinerse, lequali, per quello, che si è poi giudicato, erano infette: perciò tutti quelli, che haueano comperate robbe da costui, si ritrouarono

Perre di l'ero

prouaronopoco appresso appestati. Altri hanno detto, che nello stesso tempo alcuni mercatanti di Trento andarono alla Fiera d Bolzano, uno de quali subitoritornatomoridi Peste, & ad altri della stessa casa il Medit occorse, & su giudicato, che le merci di Bolzano ciò hauessero causato, se bene per all'horanon era luogo sospetto. Quelli della Città fecero così preste, & così gagliardo pronisioni, che per quell'anno il male non fece maggior progressoe nè altro s'intese sino al primo di Maggio dell' Anno seguente, ne, qual giorno se ne mori una donna di casa del sudetto mercatanti la quale hauea poste all'aria alcune robbe di suo vso, lequali surono giudicate insette, & fin all'hora da colei tenute nascoste. Non passirono tre giorni, che similmente morirono altri, che haueuano hauuta prattica, & robbe dalla sudetta casa. Ma sia come si voglia il principio, la verità è, che prima da S. Giouanni dell' Anno settantaquatto la Peste era in Trento, & frà Trentini sin all'hora tenuta cosi secreta, che suori non sene sapeua cosa alcuna, & ciò fecero per non disauiare la loro prossima Fiera di S. Giouanni, & anco, forse, sperando liberarsene prima, ch'altroue si publicasse. Il dissegno della Fiera in parte riuscì, perciò che il giorno consueto vi concorse gente da dinersi luoghi, & massimamente da Verona, & da Vicenza: ma perche molte case già erano insette, & am morbate, & la cosa come divolgata; perciò molti di quelli, che subitol'intesero, senza smontare da cauallo, ritornarono alle loro case, & quanto haueuano inteso di Trento, tanto riserirono à loro Signori, & alle loro Communità, lequali di ciò ragguagliate, subi to diedero ordine, che le porte delle loro Cittadi fossero con ogni diligenZa riguardate, & custodite sì, che alcun Trentino, ne altri che da Tronto, è suo contado venisse, fosse lasciato entrare, ne con fede di Sanità, ne senza fede : & sequestrarono per molti giorni quei Cittadini, & contadini, che intesero essere stati à quella Fiera. In questo mezo la Peste si fece à Trento gagliarda, & quasi irremediabile: & fu bandito da ciascheduna Città, & da ciascun altro luogo. Et Verona per ciò faceua guardie, & remedy cosi fatti, come che hauesse hauuta la Peste vicina due miglia: con

sutto ciò un Bombardiere partito da Trento, & gionto à Verona, essendo infette, & ammorbato, di notte passo nuotando l'Adice vicino alla catena di S. Zeno, che à punto in quel luogo all'altra ripa haueua la sua casa. Da costui cominciaron le sciagure di Verona; perche entrato furtiuamente in casa di notte, dopò due giorni morì: & i Medici, che lo videro, stettero in fors:, se fosse morto di Peste. Ma perche s'intese ch'era venuto da Trento; percio per buon rispetto sequestraron quelli di casa, i quali per più di quindeci giorni stettero sani sì, che da quella parte quasi che non più si dubitana, che aitro dimale hauesse à succedere. In quel medesimo tempo, che si tenena l'occhio alla casa del Bombardiere; occorse, che in casa d'un reuenditore di mobili, chiamato lo Sposino Pezzarnolo mori un puttino, veduto, & giudicato non suspetto; massime, che di detto Sposino nulla si suspicana di Trento; ma egli dopo la morte di quel figliuolo, li migliori mobili, & di mag gior valuta diede in saluo ad alcuni suoi amici, & parenti; & massime alcune robbe, chi egli haueua hauute da Trento prima che si sapesse alcuna cosa della Peste; & indi à poco in tutte quelle ca se, che haueano hauute de simili mobili, morirono diuerse persone. Ne' medesimi giorni morì la moglie del già detto Bombardiere & due figliuoli con segni di Peste, & percio altre case surono sequestrate in detta contrada di S. Zeno per rispetto di quelli, che haueuano pratticato nella casa di detto Bombardiere. Il medesimo secero nella contrada di S. Georgio, doue hauea la stanza detto Sposino. In questo poco bisbiglio, és in così poco tempo morirono più di 20. persone, & si trouarono più di settanta case serrate; onde la Città ad un tratto entrò in un grandissimo timore, & spauento: il quale su tanto maggiore, quanto che quiui non era più stato veduto vn simil male di Peste, se non da alcuni pochi vecchi. La onde i Cittadini pieni di paura incredibile, coprendo la fuga con l'occasione del racco'to, tuttisi absentarono con le !oro famiglie intiere ; ilche accrebbe timore, & dolore à quelli, che nella Città restarono; massime che crescendo il male, i mercanti leuarono il viuer a più di diece mila persone, non si seruendo dell'opera

ausa profin=
pra till rest

l'opera loro nel lanificio, ne meno nelle cose della sera. Il restante dell'arti saceuano come niente, si perche s'erano in poco tempo allontanate molte migliaia di persone, come anco, perche i contadini non più con la solita frequenza de' giorni di mercato veniuano: onde le cose erano ridotte à malissimo termine; & la pouera Verona fatta per ciò timorosa, & mesta, non più compariua, come è di sua natura, leggiadra & allegra: anzi per ogni luo go si vedea confusa, & conturbata; poscia che da vna parte il nu mero de morti cresceua, & dall'altra mancaua il viuere à quei poueri abbandonati dalle loro arti. Il numero de' morti era cresciuto aivinti, & fino à venticinque al giorno; & già piu di trecento case si trouauano serrate, si che sospiri, & pianti per ogni luogo s'udiuano: Et la Città fu così ad un tratto affalita & dal male, & dal disaggio, & da tante altre oppressioni, che non solamente à tutte non si poteua prouedere, manè anco à pena ad vna delle più bisogneuoli. I Signori della Sanità & granisimi & prudentissimi, ripieni di carità, con tutto che fossero diligen tisimi, tuttausa per troppo affare pareuano negligenti. Alcuni hanno voluto, che tanto male ad un tratto così sopragiongesse dalle variate opinioni, che da Medici, & altri erano proposte, poscia che la maggior parte diceua, la mortalità non esser per cagione di Peste, se bene tutti confessauano, che l'origine era vela cuine Illa nuta da Trento, & che in Trento la Peste era horribile: altri altramente diceuaño. Mentre si disputaua del nome, la Morte arrabbiata atterana hor questo & hor quello: & in poco tempo i LaZaretti si ritrouauano pieni di feriti; & la pouera Verona da tutte l'altre Città bandita, & abbandonata. I Clarisimi Rettori, vedendo che la cosa andaua da douero, & che non importaua alla salute della Città sapere il nome, ma si bene prouedere al male; per ciò fecero risolutione conueniente al loro officio, & alla loro prudenza: & proposero, che s'accrescesse il numero de signori della Sanità, & si dividessero i carichi; accioche più commodamente & con maggior prestezza si potesse & prouedere, & dare essecutione à gli opportuni bisogni; ilche su esseguito, & ac crescinto

Libro Primo.

cresciuto de principali della Città : dopò si diede ordine, che i poueri, che non haueuano il modo di viuere, fossero soccorsi: & così la Città pose v na buona tansa tra Gittadini, laquale in pochissimo tempo fu volontieri, & con grandisima carità & riscossa, O pagata. Il Clero da ciò invitato fece il medesimo. Fu deli- Si fanno la berato, che si facessero due Lazaretti nella Città: l'ono à S.Zeno, & l'altro nel Campo Martio, luoghi spatiosi, & commodi all'acqua, & à buona aria esposti : ne quali erano mandati tutti i suspetti, per non gli lasciare nelle case infette; perche subito man dauano i feriti al Lazaretto fuori della Città. Questi erano con grandissima diligentia gouernati, & continuamente da Medici visitati, & da Barbieri medicati, secondo l'occorrenze. In oltre ogni giorno Monsignor Reuerendissimo Vescouo, & i Clarissimi Rettori con grandisima carità, & con paterna pietà li vistariano, & confortauano. Il Medesimo faceuano gli amici, & i parenti: il che fu di grandissimo giouamento à quei poueri asslit ti, si che pochi ne morirono. Si richiamarono i Cittadini absentati: si fece pena grande a i contadini (i qualinon più portauano cosa alcuna nella Città )che portassero i loro affitti, & liuelli debiti, & venissero secondo il solito à mercati; oue che la Città ri piglio parte delle perdutte sue bellezze. Dall'altra parte Monsignor Reuerendissimo nella sua Cathedrale, & nell'altre parochie ordino diuerse orationi, & predicationi, & fece sì che le Chiese, & i santisimi Sacramenti di continuo surono frequentati: & ciascheduno era persuaso, col mezo di questo spauento, à lasciare i peccati: onde molti concubinary si slegarono da i lacci del Demonio, lasciate le concubine, ouero quelle legitimamente ripliate, cangiarono la loro vita, di rea in buona: molti inimici tra loro fecero volontaria pace: & in fine la Peste à quella Città su di grã dissima occasione di ben operare: & bene su auenturata, in sapere così santa occasione & conoscere, & con santissimi frutti ef settuare; ilche anco gli riusci dopò nella salute corporale: non si laficiauauo però da parte gli humani rimedy: anzi con bnon zelo si proponeuano, con maturo discorso si deliberauano, & con ogni diti gentia

Vience canta

Beno Justi mon Illa pessen.

Della peste Padouana gentia si esseguina tutto quello, che era giudicato & buono, & vii

Juan morison Missolla Peste in Vero: Da guali sasitata ordina: viambe.

le per la salute commune. Ma perche la maggior partericonosceua l'afflittione dalla mano di N. S. Dio per modo di minaccia di maggior siagello; per ciò ogn'uno con calde, & dinote preghiere riccorreua alla diuina misericordia: dalla quale in poco tempo surono essauditi sì, che nel fine d'Ottobre, lo stesso Anno si ritrouarono come liberi; & il numero de morti in tutto non arrivava à due mila; numero quasi ordinario da ogn'altro tempo; in Città come è quella da nouanta mila persone habitata. In questo stesso tepo il Sereniss. Principe gli restituì il comercio: il medesimo fece ro tra poco l'altre Città. Così passar le meschinitàdi Verona: lequali dalla misericordia di N. S. Dio surono & abbreuiate, & assai allegerite, rispetto all'horribile principio, col quale haueuano cominciato: ma sua Maestà più riguardo ad essaudire l'orationi de buoni, che à punirei peccati de' cattiui. La Peste mining di Trento era ridotta à così fatto colmo, che si diceua per vero, che quella Città era del tutto fatta deserta, er inhabitata, si pet gran numero de morti, come per li pochi viui absentati. Ne l'istesso tempo, che Verona attendeua alla liberatione de La-Zaretti, & procuraua che le case, & robbe sossero espurgate; comincio i trauagli di Venetia: quali sono stati tali, & tanti, che non più per lo passato si è inteso in alcun luogo vn simile essempio; & per quello che si è osseruato, ciò gli è occorso in quella maniera, che suole accadere ad un fuoco artificiato, posto per fare alcun danno notabile : il quale, perche riesca, si sogliono prepara re molte corde di bombace, ò d'altra materia, impicciate, siche à toco à poco ò l'una, ò l'altra alla mina preparata arrivi: delle quali, se bene ne fosse scoperta una, è più, & che fossero estinte; nulladimeno, perche, come ho detto, ne sono in tanto numero preparate, è come impossibile, che alla fine non segua l'effetto; così a punto voglio dire, che comincio la Peste à Venetia: laquale se bene per alcuni Mesi, subito, che in qualche luogosi scuopriua, dalla diligentia di quei Signori era estinta; nondimeno per altra strada non conosciuta, & à tempo non aspettato scoccò

Leste di Venetia di così fatta maniera, che in meno di tre Mesimorirono molte centinaia di persone. Il principio della quale su, ch'un Trentino ando à ritrou are una sua sorella in casa de magnifici Franceschi: il Beste di Vene. quale à pena gionto quiui, morì, & poco dopò la sorella, & altri di casa. Et perche detti Franceschi haueuano mebile di grandisima valuta, il migliore d'esso, perche da i Signori della Sanità non gli fosse abbrugiato, mandarono & da amici, & da parenti, & da alcune Monache, con pensiero però (come è da credere) che des te robbe non fossero infette. Con laqual occasione morirono tra poco tempo diverse persone, & massime di quelle povere Monache del santissimo Sepolcro. I Signori della Sanità fecero provisioni gagliarde & di suoco, & di qualunque altra cosa, che conobbero espediente ad estirpare così maligna radice; La onde per molti Mesi altro di nuouo non occorse : & al sicuro si credeua, che il male del tutto fosse estinto; masime, chenel medesimo tempo anco. Trento era del tutto fatto libero, és sicuro, insieme con Verona. Padoani di ciò molto consolati & allegri, rendeuano gratie al S'gnor Dio d'essere stati preservati sin all'hora da tante sciagure, che da ogni parte haueuano hauto vicine: & di giorno in gior no pensauano di leuar le guardie alle Porte; licentiare gli Officiali; & senza altra sede dare à ciascuno libero transito. Ma à pena cio de'iberato, hebbero nuoua da Venetia, che in casa nobile de gli AuanZaghi erano morti quattro di Peste: poco dopò se ne morirono altri, ch'erano stati sequestrati in detta casa. Da questa infelice occasione comincio à poco à poco (ognigiorno morendo quattro, sei, & otto ) à crescer sì, che dal Decembre sino al Maggio seguente 1 5 7 6. il numero de morti si ridusse à i 18. 20. & sino à 30. algiorno. Et se bene i Signori saceuano le più gagliarde provisioni, che fossero possibili, nulladimeno il mese di Luglio si ritrouarono à piu di cento al giorno, oltra quelli, suan ne moni : che in assai maggior numero moriuano à i Lazaretti. Già la maggior parte de Nobili, & cittadini, & de mercanti si erano absentati, & quasi tutte le botteghe serrate : & quella poca plebe, che vi era restata saceua per ogniluogo spauenteuole, & lagrimolo

moso spettacolo per gli horribili casi, che tra quella ognihora succedeuano. Poscia che per ogni luogo altro non si vedeua, che morti, ne altro s'udiua che strida, pianti, & lamenti: & la cosa era ridotta à tale, che non si sapeua qual humano rimedio le po, tesse giouare. Et se questi poueri, & infelici in tante loro mise-Prencipa pie: rie non fossero stati del continuo conselati dal loro Serenisimo Principe ; ilquale sempre con esti loro, à guisa di pietoso Padre, si è mojerato così pio, quanto à punto una così fatta afflittione ricercana, & conniene à Principe di così santa, & Christiana Re publica; la maggior parte di loro sarebbe caduta in vltima disperatione. Oltra ciò hebbero nel maggior bisogno l'aiuto, & il soccorso de principali Senatori del Consiglio de X. & del Sacratissimo Collegio; i quali come amorenoli Padri di tanto popolo, & come veri Pastori del loro gregge, sempre comparinano nella più pericolosa vista di così arrabbiato, & siero serpe. Molti de quali col testimonio di hauer perduta la propria loro vita, di ciò hanno fatta amplisima sede, & ad esso popolo, & anco à tutto il mondo. Ma perche non è mio pensiero di descriuere alcun particolare dell'infelici occorrenze di Venetia, perciò quanto è detto sia per passaggio; & per cominciamento di quanto è occorso qui in Padoua.

LIBRO

## DELLA PESTE PADOVANA

#### LIBRO SECONDO.



ENTRE che l'infelicità di Venetia per ogni luogo & vicino, & lontano erano intese, la pouera Padoua se ne staua tutta dolente, & timorosa: dolente vedendo la Madre, & Padrona sua così grauemente dall'afflittioni percossa: timorosa che il medesimo à lei non occorresse. Et per all'hora faceua que rimedy, che giudicaua & bisogneuoli, & necessary: Et

se bene sino al principio d'Aprile non hebbe dispiacere di Peste, nondimeno presaga di quello, che gli è auuenuto, teneua per moito difficile, & quasi impossibile da ciò potersi tener libera, & salua ; adducendo per ragione la vicinanza del male ; & non douersi, ne potersi vietare il transito, & prattica à quelli, che, venendo da Venetia con le loro Fedi, la ricercauano: aggiungendoui che nelle passate pestilenze il medesimo gli era occorso: Nondimeno è anco vero, che à principio non si fecero quelle provisioni, che si do- Insuerten neano fare, & che dopò si sono fatte con poco profitto. Et se bene il mio pensiero non è di accusare i disordini, ne meno di propor re ordini; ma breuemente raccontare l'occorrenze della Peste, nondimeno bo anco giudicato, che sia cosa Christiana, & ciuile lasciare à posteri qualche auuertimento; accioche in simili occorrenze (che N.S. Dio ci guardi) possano veder que' rimedy, che seno gieveuo li, & conoscere quello, che potesse disordinare, & apportargli dan no. Percio quando s'intese, che le cose di Venetia passauano poco

bene, Padouani doueuano fare, che le loro Porte fossero con gran. disima diligentia custodite da primary Cittadini; & doueuano prouedere ne' confini d'allog giamenti, & caualli, per la commodità de Forastieri, che transitauano, partendosi da Venetia per andare alle loro case: accioche potessero riceuer i necessary bisogni per poter andar al libero loro viaggio, senza che passassero per la Città. Era anco cosa importantissima il provedere fuori della Città d'un luogo commodo per un ridotto di vettouaglia: accioche con grandisimacura, & diligenza di continuo fosse proueduto di quello ch'era bisogno, per aiutare, & soccorrere Venetia. Inoltre quelli, che voleuano entrare in Padoua o Nobili di Venetia, o terrieri, & che hauessero hauuto pensiero di restare nella Cità, facessero qualche giorno di contumacia; & le loro robbe fossero nominate nella Fede della Sanità: & per lo tempo della contumacia tenute all'aria, tenendo buona memoria doue allozgiauano: & ogni giorno fare che fossero visitati da chi ne hauesse hauta cura. Questi pochi rimedy per all'hora erano sufficienti: perche non cosi facilmente si sarebbe introdotta ogni sorte di gente in Padoua. Et per ciò quello fachino, che andò in Porcia alli 3. d'Apriporcurie. le, venuto da Venetia in casa di quella Fiorentina, che dopo tre giorni morì; prima non così facilmente si sarebbe lasciato entrare; & entrato, sarebbe stato sequestrato, si che in quel tempo non hauerebbe hauuto comercio con alcuno: O quiui il male per occasione di quelli non haurebbe haunto altro progresso. Et se bene egli su veduto, & quelle altre donne, che nell'istessa casa mo rirono & di Aprile & di Maggio solamente con petecchie, nondimeno ciascheduno sà, che le petecchie in tempo di Peste sono & pestifere & cantagiose. Nell'istesso modo entro il Torniello, che seco porto un letto appestato; & ando à casa di quello Stringaro vicino à i Serui; dal quale sono procedute, si può dire, tutte le calamità di questa infelice Città. Oltra i sudetti entrarono altre due semine dishoneste, che se ne andaro ad habitare à S. Croce, doue liberamente & inhonestamente conuersando, appestarono gran parte di quel Borgo, & molti d'altre Contrade, & anco qualche nobile

trosoce.

No6.

nobile Cittadino. Se queste somigliante genti erano facili da tenere fuori della Città, se bene veniuano da Venetia con sede, cia-Souno lo consideri: Enon solamente hauerei per facile, che non en. trassero nella Città, ma io crederei, che in occorrenze simili queste genti, essendo nella Città, si potessero discacciare. Et benche paresse ad ogn'uno, che giamai S. Serenità non haucrebbe comportato, che venendo alcuno da Venetia con la Fede, fosse escluso dal comercio, & dalla prattica de Padouani; nondimeno si è poi veduto con gli effetti quale sia stata la Serenisima sua men te ; cioè che nissuno fosse escluso, intendendo di quelli, che non po- Aleme futera. tessero nuocere, ne portare il male nella Città. Et perche non si potenano sapere chiaramente quelli che fossero infetti; perciò S. Serenità comando che i Forastieri, che volenano il transito, passassero fuori, senza entrarenella Città: & quelli che entranano, cioè i Nobili, & Terrieri, facessero la contumacia; Et se bene, come ho detto, questo rimedio non giouo, essendo stato vsato tardi; nulladimeno si vede che S. Serenità lo concesse quando ne su ricercato, & più volontieri lo hauerebbe concesso nel principio, come più necessario. Quanto à i Nobili Venetiani, che sono entrati in Padoua, con tutto che ve ne siano venuti infiniti; nondimeno non si è inteso, che per colpaloro la Peste habbia fatto alcun progresso: & se bene i magnifici Ziurani hebbero disturbo in Padoua nel me se di Gingno per occasione, che mori una loro fantesca; & che poi causo anco la morte di una delle Padrone; nondimeno ogn'uno sà, come obedirono volontieri ad ogni provisione, che le fu proposta da i Signori della Sanità; si che esi restarono salui; ne per colpa loro occorse altro di male nella Città. Inoltre, chi è quello, che pensi che vn Gentilhuomo, che si trouasse infetto di Peste, volesse partirsi dalla sua Città per andare altroue à medicarsi? prima perche è un male, che non da troppo tempo di fuga: inoltre quei rimedy, che non si sanno trouare done dil continuo si esperimentano, meno si troueranno in altra Città: & chi non può sperare giouamento nella sua terra, & ne la sua casa, come lo potrà ragioneuolmente desiderare altrone? oltra che se vi aggiuene, che l'animo

Animo nobile l'animo nobile stima assai di non offendere l'altro huomo, & massime per il mezo di quel male, che non solamente offende vno, ò duc, male Città intiere, & i popoli. Oltracio, perche si deue credere, che i Padri vogliano vecidere i Figlinoli? massime quei Figliuoli per liquali tanto s'affaticano con continue vigilie, & stenti, come fanno quegli Illustrisimi Senatori, che per conseruare le Cittadi à loro suddite, non mai riposano; per cio quanto fu discorso, & pensato à principio, tutto su & vano, & suori di razione. Et chi hauesse fatte le provisioni sudette, & per quan to ho inteso da gli istessi Signori, ricordate dal Clarissimo Capitano, nè il Fachino sarebbe entrato, ò, come ho detto, entrato, non sarebbe pratticato, si che da quella parte il male non sarebbe passatopiù auanti. Le Meretrici poi al tutto si doueuano escludere: Gil Torniello medesimamente; ò se pure lassiato entrare, sequestrar lo solo, & ogni giorno visitarlo: perche il sequestrare gente, che venza da luogo sospetto in compagnia d'altri, è più presto di danno, che altro: & se subito, che su morto, si fossero abbrugiate le sue robbe, non occorreua altro al sicuro nella Città: perche da costui nacquero, come ho detto, le meschinità, & i trauagli: perche prima fu lasciato liberamente entrare, & massime con un suo letto, & camiscie: Oltra ciò su lasciato pratticare, & alloggiare doue gli piacque, & così alloggio in casadon Merzaro, benshe alcuni vogliano, & lo credo, che prima che morisse in casa del MerZaro, pratticasse in altre case, & con diuerse persone. Et perche già era ordine, che non si potessero sepelire morti senza licentia della Sanità; perciò per questa cagione su veduto, es anco per sciagura di questa pouera Città, giudicato non sospetto, si che lasciarono libero il Merzaro: il quale per tre giorni, o quattro, si come prima, à diversi vende le sue merci; le quali chi com prò, le pagò due volte, l'una co i denari, l'altra con la vita propria. Et la cosa caminana anco più oltre, se un nipote, o gar-Zone di questo Stringaro non si amalana; il quale dato in nota alla Sanità, come comandanano gl'ordini, & veduto, fu ritronato appestato, & poco dopò morì. Onde inteso il principio del coLibro Secondo.

stuimale, sequestraro il Merzaro: & in dinersi luoghi si scoprirono amalati, & feriti; & masime ne gli Hebrei. Si scoprì anco à S. Croce, venuta da quelle inhoneste donne già dette. La cosa si andaua, quanto più si poteua, disimulando, o per meglio dire tenendo secreta, non restando però i Signori alla Sanità di fare tutte le pronisioni, che giudicanano necessarie, & gionenoli. Ma ogni di più intendendosi da Venetia cattine noue: & similmente crescendo in Padoua gli affari sì, che nel principio di Giugno erano ser rate più di venticinque case tra sospetto, & di rispetto, & di gia alquanti morti: la Città cominciò à temere assai, con tutto che mol ti diceuano non douer con ragione apportare molto maggior danno, sperando assai nella stagione calda, che per lo vicino Solstitio era poco discosta. Oltrache l'aria era purissima & secca: & massime, che à Venetia molti diceuano tal mortalità non esser Peste; con tutto ciò ogni giorno moriuano gente giudicati sospetti. La Fiera del Attim probi Santo non fu admessa, nè la processione, ne meno altro atto di cocorso di gente. Si lascio di leggere in publico in ogni professione. Fu vieta to à prinati maestri lo tener à scola. Si lenarono l'andientie di tutte le cause & ciuili, & criminali. Si esclusero le conuocationi dell'arti . Si leuorono i ridotti , che si faceuano & nell'Hosterie, & altrone per occasione di bettola, o imbriachezza. Advn tratto sisparse fama, che molti sciagurati seminauano per la Città robbe in- funa charra de fette, & con amorbate untioni auelenauano gli anelli, & i batti- rente 35 benatori alle Porte, si che surono da tutti leuati dalle loro Porte; & ben ch'io ciò tenessi più persuperstitione, che perche sosse vero; non dimeno anco io volsi obedire al commune consenso: benche ciò habbia à pochi poco giouato: E ben vero, che nel principio del male si ritrouauano di bellisimi mobili per la strada, che tutti furono giudicati infetti, & per ciò per la maggior parte si abbrusciarono: & su fatta legge con pena capitale à chi cio andasse seminando, & altre pene à chi trouate, le pigliasse. 1 Mediciper molti giorni visitando & questo, & quello, pero senza entrare nelle case, non glielo permettendo la qualità del male, ne meno l'Officio della Sanità; dauano assai conforto à gli amalati, & à i sani, benche per

the prohibite

na il male.

wite de prener alla Interna.

intere.

aire il vero à pochi giouassero i loro remedy: poscia che il male era così maligno, che superaua qual si sia più gagliarda medicina: & in poche hore atterraua il pouero patiente. Ogni giorno s'andauano scuoprendo amalati, massime nelle contrade de gli Hebrei, che le genti quiui erano assai, & ridotte in picciole case, & in vn'aria malinconica, & da ogni tempo quasi pestifera; si per lo settore, che ordinariamente esce dalli Hebrei, come anco per le continoue acque corrotte, che per tutta quella Contrada da ogni tempo si veg gono. Li Clarisimi Rettori, cioè il Signor Pasquale Cicogna, Podestà; & il Signor Aluise Zorzi, Capitanio, che ciò & intendeuano, & vedeuano; quanto poteuano, confortauano il Popolo, che già cominciana à mutar faccia, & gia per ogni luogo si la paura & il timore caminaua, che i poueri Signori poco poteuano confortar altri, hauendo eglino bisogno d'esser consolati: percio ch'erano nel mezo dell'angustie, poscia che ogni giorno, & ogn'hora s'intendeuano cattiue nouelle di Venetia, laquale tutt'hora era da ciascheduno abbandonata; nondimeno à guisa d'amoreuoli Padri, she tra figliuoli si trouano in alcuna calamità, per confortarli quanto più poteuano, dissimulauano il dolore, di continuo proponendo, & considerando diversi partiti co i Signori della Sanità, giudicati gio ueuoli. Et il Clarissimo Capitano, come di età più prosperosa sem pre era prontissimo in ogni luogo & per consortare, & per aiutare & co'l consiglio, & con l'auttorità: ma pareua che nulla per all'hora gionasse, con tutto che non vi era cosa per tutto il Mese di ·Giugno, che per ragione della diligenza, che si poteua vsare. & per gli gagliardi rimedy de gli Eccellentissimi Medici non si donesse dil tutto estinguere; massime che non s'intese veramente che per all'hora da altre genti fosse portata, che da i prenominati. Ogni giorno si riducenano i Clarisimi Rettori, i Signori della Sanità, & altri particolari Gentilhuomini de' primary della Città, & del numero de magnifici Deputati, i quali per ogni Settimana si danano luogo à vicenda: consultando sopra le miserabili occorrenze, si di prouedere de dinari, come di quei rimedy, che giudicauano & buoni, & gioueuoli. Et fra l'altre deliberationi ellestero

mario or

lessero per ogni quartiero della Città tre Gentilhuomini dell'istesso quartiero; i quali con esi loro pigliassero un Mercante, & un Artigiano, & ogni giorno visitassero i quartieri, pigliando in no. tagli amalati, & quei morti, che ritrouauano: Et à poueri sequestrati nel principio si dauano soldi otto per ciascuno al giorno. Et veramente si poteua sperare molto bene da questa attione, perche con questo ordine difficilmente il male poteua fare notabil progresso. Ma ecco che tanto bene ad un tratto fu interotto, po- Siference mi scrache frà vno di quelli eletti nel quartiero del Domo, & vno de' Signori della Sanità nacque differenza di parele, dalle quali venuti à fatti si che l'uno feri di pugnale l'altro; onde fu disauiata così vtile deliberatione & nel quartiero del Domo, & ne gli altri: ilche fu cacione; che il male; che tutt' hora cresceua, tanto più s'andasse dilatando: & gid s'haueua deliberato di vsare il LaZaretto, essendo cresciuto il numero de feriti nelle case, i quali infettauano tutt'hora gli altri: & così alli 27. di Giugno si trouo all'ordine di quanto per lo bisogno saceua mestieri: nel qual giorno si comincio à mandaruisi gente : & così al principio di Luglio comparuero le Carette, i Beccamorti, & tutti gl'altri Officiali; i quali apportarono con la lor vista infelice augurio, & vniuersale tristezza. Per l'inconueniente sudetto, & anco perche l'Eccellentissimo Sauiolo, vno de' Signori alla Sanità ch'hebbe nella sua casa in quei giorni trauaglio; & anco, perche ogni giorno più cresceua il male nella Città; per ciò deliberaro d'aggiugnere quat tro altri Signori alla Sanità. I primi eletti nel principio dell' An. Sie frima den no furono il Signor Marc' Antonio Sauiolo sudetto: il Signor Giacomo Frizimelica: il Signor Rambaldo Capodinaca: il Sig. Marco Centone: & il Sig. Ettore Dotto; & parue, che non fosse dalla Cit tà troppo lodata questa elettione de Signori: masime in tempo suspetto: perche diceuano, che non era peso da porre sopra le spal le de giouani, quali erano il Centone, & il Dotto; nondimeno gli effetti valorosi dell'uno, & dell'altro hanno lodata la loro elet tione sì, che ogn' uno hà confessato, che il carico loro non potena essere sofferto da maggior età, ne meno si potea desiderare maggior diligentia,

8x ha of the

arrenco

diligentia, & asiduità di quella, che tutta questa Città haveduta con manifesto pericolo dell'ono & dell'altro; poscia che l'ono eletto Cassiero, riscuoteua da infinite genti danari, & ad altretante, & più lirimborsaua: & l'altro, come si dirà, hebbe la cura del LaZaretto fuori della Città due miglia, oue ogn'hora si trouaua tra gli amorbati, tra Beccamorti, & altri tutti sospetti, & pericoloss ministri: & così come fino all'oltimo si sono portati con grandissima carità in officio così pericoloso; N.S. Dio, che è il vero remu neratore delle buone operationi; & massime di quelle, che concernono il commune & vniuersale beneficio; non solamente gli hà. preservati dalla Peste, ma come permiracolo gli hà tenuti sani, & salui da qualunque altro cattino accidente; & nelle fatiche ogn'hor più pigliauano forza, & vigore; si che sempre sono stati & sani, & gagliardi. Et perche, com'ho detto, il carico di tutto l'Officio era sopra le dette due persone, & ne gli vsficij sudetti occupatissimi; perciò, come necessario, à gli otto di Luglio furono eletti altri quattro Gentilhuomini & di valore, & di esperimento, & di autorità; cioè il Signor Mattheo Cumani, Caualiere, Gentilhuomo graue, & prudentisimo: l'Eccellentisimo Signor Annibale Buzzacarino, il qual per suoi giusti impedimenti fu escusato: il Sig. Girolamo Rosso Gentilhuomo indefesso, massime nel seruitio della sua Città: & il Signor Giacomo Antonio Cortuso Gentilhuomo di grandissimo valore: la elettione delquale su gra tissima à tutta la Città, si perche ogn'uno ne hauea vedutal'esperienza nell'anno passato, che su uno de i Signori ordinary alla Sanità: nel qual tempo per gratia di N. S. Dio, & per la buona cura di esso, & delli suoi Magnifici Colleghi, non s'intese pure una minima cosa di rispetto, non che di sospetto. Oltra ciò il presente anno prima di questa sua elettione haucua seruito medesima mente per molto tempo. Et hauendo caualcato suori della Città in diuersi luoghi di sospetto, secondo l'occorrenze, non perdonando à qual si voglia fatica di corpo, ò tranaglio di mente, il tutto

facendo con grandissima carità de poueri infermi, & sospetti, & per mostrar quello, che conuenga in simili occasioni à buon

3

Cittadino.

Albri sin 27

Lazaretto.

Controvation of the mil tops.

Cittadino. Non si facena consulto, ò risolutione in questo negotio, ne tra i Rettori, ne tra i Signori ordinary, che sempre egli non vi sosse presente; & molto erano stimate & le sue proposte, & il suo parere: & tutto ciò hauea fatto fin'all'hora pregato & persuaso & dal bisogno, & da quelli, che tanto carico non poteuano sostenere. Dunque, come ho detto, benche hauesse hauuto in un eerto modo ragione di ciò recusare per lo seruigio dell'anno passato intiero, & per lo sudetto; nondimeno volontieri obedi all'elettione, & al bisogno. Già la Città da tutte l'altre & vicine, & lontane erastata bandita, & abbandonata dalle Castella, & molte Ville à lei soggette. Si trattauano inegotij nella Città con grandissimo timore, & sospetto: i parenti, & gli amici non pratticauano come prima alla stretta: & l'ono si guardaua d'entrar nella casa dell'altro: Eciascuno portana in mano, E spesso odo raua o balla di Oldano, o spongia con aceto, o cedro, o d'altra cosa odorifera: In questi giorni parti da Venetia un Sartore, Capitano delle Pompe in quella Città, alquale poco prima erano morti due figliuoli di Peste, veduti & morti, & viui, & per mala uentura & di lui, & di questa Città giudicati non sospetti, po. scia che il loro male su così maligno, che non vi si vide nelle loro persone alcun segno, & per ciò egli non su haunto per sospetto, ne meno sequestrato; nondimeno forse conscio, o sospicando della verità del male, tolse vna sede dalla Sanità per Padoua, & egli, & moglie, & altri figliuoli, con diuersi mobili intrarono in una barcaripiena d'altre genti. Il qual Sartore con la sopradetta famiglia, vscito di barca andò nella Villa di Cornoleda à casa del Renerendo Curato di cotal luogo suo fratello nel qual luogo egli, & tutti gli altri conuersando, & senza alcun rispetto à questo, & à quello conferendo robbe, tra poco quel la Villa si trono amorbata, & al Sarto morirono due figliuoli, veduti, & girdicati sospetti, i quali hauea condotti da Venetia amalati, benche egli dicea, che il male era per causa de i vermi. Venuta la cosa all'orecchie de' Clarisimi Rettori, & de' Signori alla Sanità, subito mandareno quello à sequestrare, & con-Stituire

Città sandire es idiano ma =

Simeri pre:

Comoteda.

stituire, & tutti quelli che seco haueuano hauuta conuersatione, & prattica: & formato il processo, su sententiato che il Sarto-Sarto cente re fosse appiccato per la gola nella sodetta Villa, ma per diffetto de ministri, fu condotto à Padoua, perche fosse appicato sopra il bastione verso il Portello, nel qual luogo già si erano piantate le forche. Et perche la mattina, che si doueua appicare. non si troud ministro, percio differirono alla mattina seguente. Tra tanto (ne si sà come ) molte genti per la maggior parte popolari si raunorono insieme, & la mattina del fatto, che li Clarißimi Rettori , & li Signori Presidenti alla Sanità ritornarono da Messa, quelli si diuisero in due langhe schiere, si che seceronel mezoloro strada dauanti la porta del Domo, & quiui nell'uscire delli Clarissimi Rettori, vno di loro inginocchiato à terra, chie se misericordia per lo inselice, che si doueua appicare, supplicando essi Clarissimi Signori à donargli la vita, ouero la morte in altra pena commutare. Et benche queste genti, & questa dimanda hauesse qualche forza di commiseratione, nulladimeno essi Clarissimi Rettori, & massime il Clarissimo Capitano, che à più vtile mira, & alla salute di più genti mirauano, in ciò si mostrarono rigidissimi: & menire che il Clarissimo Capitano cercaua di far capace quelle inesperte genti, tutti ad vna voce gridarono misericordia, misericordia, gratia gratia, & tutt'hora ristretti insieme accompagnarono con queste voci, & con calca inestricabile li Clarissimi Rettori alla Piazza della Signoria; oue tra questo mentre da così importune voci alquanto commosi: & il popolo di ciò accorto, & l'uno cennando all'altro segno di silentio; tutti ad un tratto si tacquero, onde il Clarissimo Capitano ripieno di prudentia, di giustitia, & di pietà, vedendo di non poter persuadere à queste genti il bene, che poteaseguire dalla giustitia, che si douea fare in costui, remise tutto questo fatto nel petto del Clarissimo Podestà, ilquale di ciò fatto tutto pietoso, non volse accettare questo carico, anzi instaua in vn certo modo, che il Clarissimo Capitano inclinasse alla gratia; & l'v no, & l'altro lagrimando si risolsero all'hora all'hora di ritirarsi

camera Fiscale per trattare quanto far si douesse. Et in risolutione su determinato, che la morte sosse commutata in quindeci anni di Galera, & in diffetto di Galera, condannato in ducati cinquecento, & in tutte lo spese di qualunque sorte occorresse per questa occasione. Questo caso, per quello che segui dopo, fu di grandissimo danno alla Città; percioche non hauendosi appicato costui, che con la sua temerità, & troppo libero comercio attacco in diversi luoghi l'infectione; causo che altri si fecero così ardi ti, & insolenti, che poco, ò nulla stimauano la Giustitia; oltra che anco contra di loro si ando assai leggiermente nel castigarli. Et perche la cosa andaua di giorno in giorno facendo progressossauenteuole: & già imorti erano ridotti al numero di sedici, & più al giorno; li Clarissimi Rettori non lasciauano passare hora, o minuto, che sempre non pensassero à quello, che à ciò potesse giouare; & così pel continouo si trattauano, & deliberauano diuerse prouisioni: tra quali la prima fu il prouedere de danari per le spese, che tutt'hora & ordinarie, & straordinarie occorreuano, & masime per li ministri dell'Officio, che già erano ridotti à buon numero: & per lespese del Lazaretto: & per l'aiuto de poueri sequestrati; à quali per la moltitudine, ch'ogn'hora crescena, si delibero dare per ciascuno solamente quattro marchet. ti . A queste provisioni di danari fu caritativamente dalli Cla. risimi Rettori ciascheduno persuaso, & masime i Religiosi, & altri Nobili & ricchi: oue che ogn'uno si mostro assai pronto & con l'animo, & con gli effetti, si che in poco tempo hebbero di elemosine certe da trecento scudi in circa al mese: benche dopo, crescendo la sciagura, tanti se nespendessero al giorno. Per all'hora ne pigliarono buona somma dal Monte, & elessero per Cassiere il Magnifico Signor Ettor Dotto, gentilhuomo principalissimo, & vno de' Signori della Sanità ordinario: il quale in questa attione, non solamente nel carico particolare di Cassiere, ma in tutte l'occorrenze dell'Officio hà chiarisimamente dimostrato di non degenerar punto dalla vera, & antica sua nobiltà. Diedero miglior ordine alle cose del medicare, dividendo gli Eccellentisimi

La norse à Tomusa in

climosine,

cellentissimi Medici, gli Speciali, & Barbieri per quartieri, benche prima erano deputati l'Eccellentissimo Stefanelli, & l'Eccellente Ciuiera nella Città: la qual cura particolarmente diedero. al detto Signor Cortuso, come quello, che oltra le molte sue nobili qualità, in ciò è molto intendente. In questo mezo il Signor. Girolamo Rossi stete per occasione d'un suo Nipote alquanti gior ni sequestrato: & il Magnifico Cumani indisposto, si che il carico dell'Officio era quasi tutto ridotto sopra le spalle di detto Signor. Cortuso: essendo il Signor Marco Centone occupatissimo nelle preparationi delle cose necessarie al LaZaretto: & il Signor Ettor molto trauagliato nel riscuotere il dinaro, & nel pagare. Et mentre che le cose cominciauano a pigliar buon camino intorno gli ordini de Medici, medicine, & Speciali; occorse che il Signor, Cortuso inauedutamente diede sopra un ceroto d'un'appestato, si che tutto un giorno lo porto sotto la scarpa, & nongiamai accorgendosi se non la sera, che se lo stacco, al quale era anco una tasta: & dubitando di quello, che poi gli occorse, abbrusciò la scarpa, & per quella notte stete con grandisimo timore d'animo: & la notte seguente dopo freddo, & caldo, gli diede fuori tre postoloni nella coscia sinistra, & così ando in Villa, escusatosi prima co' Magnifici suoi Colleghi: & ritiratosi in casa appartata, & medicatosi, tra poco, per la Dio gratia, su liberato dal male. Ma le sopragiunse che & nella propria casa di Padoua s'ammalarono quelli che haueua lasciati per guardia, & ad una sua figliuola, & una nipote che erano l'una in saluo nel monasterio di S. Matthia, l'altra nel beato Pellegrino; le quali condusse in Villa in luoghi appartati; & medesimamente sece condurre le guardie insette della sua casa si che haueua il pouero Gentilhuomo ne i suoi campi fatts un Lazaretto; & egli solo suil Medico, & il Barbiere, & lo Spetiale. Et per quanto si è anco inteso & da lui, & da altre persone veridiche, il tutto gli è riuscito dopo tanti trauagli à bene; onde che tutti guarirono. In questo mezo li Clarisimi Rettori, & i Signori della Sanità instauano, che donesse venire al suo officio; perche tutt'hora il bisogno della sua persona si faceua mag-

il sia or from ferra si

giore: & egli quando con una iscusa, & quando con l'altra, carico di tanti, & così particolari interessi suoi, più sauiamente che poteua, andaua divisando il tempo per condure le cose sue alla sicura; con tutto ciò, essendo il bisogno grande, le scuse per all'hora non furono accettate; anzi in effecutione d'una parte su bandito le sin orturo due anni, & condannato in 50. scudi: dal qual bando, & condannatione, dopo intese le sudette, & altre sue ragioni, n'èstato & assoluto, & liberato. Absentato detto Signor Cortuso per le sudette occorrenze, & il bisogno stringendo assai, masime che già la Città era tutta impaurita, essendo che il numero de morti era già ridotto à i 30. & più al giorno, & più di 300. case serrate; perciò elessero in aiuto dell'Officio della Sanità il Magnifico Signor Marc' Antonio S.Vliana, il Signor Francesco Trapolino, & il Signor Gio. Battista S. Sosia; & già era liberato il Magnifico Signor Rosso, & il Magnifico Caualier Cumani rihauuto della sua indispositione; si che tratutti divisero di nuovo i carichi, deputando quattro à i quartieri : & in aiuto del Magnifico Signor Centone al Lazaretto li su dato il Magnifico Signor Trapolino; poscia che era impossibile, che detto Signor Centone potesse à tanto trauaglio egli solo supplire, con tutto che vsasse vna continua, & straordinaria diligentia. Il molto Reuerendo Monsignor Vicario vedendo, che l'afflittioni ogni giorno andauano moltiplicando, ordino, & conmolta carità persuase à tutto il popolo, che eltre all'orationi ordinarie, che si faceuano in Chiesa, se ne facessero di straordinarie nelle case; cioè nel mezo giorno, & nella meza hora di notte: Et per ciò comando à tutti i Curati, che douessero dar segno con le campane, accioche tutte le famiglie, anzi tutta la Città insieme in una istessa hora con orationi pregasse il Signor Dio per la liberatione di Padoua, & di Vene tia. Inoltre persuase à tutti i Monasteri che facessero l'oratione delle quarant hore, ilche tutto & da Religiosi, & dal popolo volontieri su esseguito. Già la Peste à guisadi siera slegata per ogni luogo della Città in horribile vista comparina: & già la maggior parte de' Cittadini, & Mercanti, & molti commodi Artigia-

"wer ne mm " rano al momo. 32 clegame a Sanztis.

3 ordinano one From particle

Della peste Padouana ni si eraritirata in Villa: & solamente vi erano restate le mise-

rabili genti, priue d'ogni necessaria occorrenza; la maggior parte de quali morì: altri dallo restar nelle casuccie serrati, nellequali

facilmente s'infettauano: altri dal dolore, & dalla paura: & per ciò ogni giorno il numero de morti cresceua si, che le prime quattro Carrette non poteuano al bisogno supplire. Et perche per un pez Zo siportauano i morti al Lazaretto: & anco sipermetteua, che si sepelisserone' Cimiteri in una fossa prosonda per il meno di dieci piedi; per ciò ad un tratto & il LaZaretto, & i Cimiteri s'empirono: & perche siperdeua troppo tempo à portar i morti al Lazaretto per la gran quantità, ch'ogni giorno comparina; con tutto che di già fossero accresciute le Carrette al numero di sei, per ciò molti corpi morti per due giorni restarono insepolti, & rendeuano nella Città per l'estremo caldo pazza insoportabile, & pericolosa à corromper l'aere. Et se bene ancora non era vierato il sepelire ne i Cimiteri, nondimeno, perche non si rrouauano altre persone, che li sepelissero, che li istessi parenti; il che oltre la dif ficoltà, era cosa troppo dura, & spauenteuole da vedere: & spefse volte al proprio Padre, oltra le continue afflittioni, che haue-

Padre sedelish.

In Single the

Sonate is car

to so his more.

re careette.

marian

ing fills so

cia portare à sepelire i figliuoli, accompagnati da gli altri fratelli con unapicciola candela accesa, ouero con lumiera da oglio. I padri, & le madri sono stati portati, & sepolti da i figliuoli, molti de quali per i pochi anni non li potendo portare à spalle, haueuano accommodate diuerse inuentioni per loro aiuti: alcuni con ruote sotto la cassa, nella quale staua il corpo morto, la tirauano con corde piangendo, & lagrimando à i più vicini Cimiteri, altri

ua hauute nel male de' figliuoli, vi s'aggiongeua anco il douerli con proprie mani sepelire. Occorse frà gli altricasi, che vn mi-

sero Padre portò à sepelire eglistesso la propria figliuola nel Ci-

mitero del Domo, sopra il quale riguardana con la sua casa, &

la porto discosta non più, che otto o dieci passa; il quale stanco dal-

la fatica, & vinto dal dolore, ritornato à casa, & à pena posato sopra una catedra, subito se ne morì. Si sono poi vedute diuerse volte, & con diuerse maniere padri, & madri nelle proprie brac

altri in alcune cariole da letame li conduceuano, & altri in altre miserabili maniere; si che era cosa troppo compassioneuole, & horribile da vedere. In molte case habitate da più samiglie si sono infettati, & morti alcune volte quelli della parte di sopra; i quali, accioche non infettassero gli altri, erano astretti con fune, & altri aiuti mandare à basso i corpi morti, & eglino descendere con le scale damano, & dopo sopra quelle portare à sepelire i morti: altre volte occorrere il contrario; si che quelli ch'erano di sopra sani vsauano per lo continuo l'oscita, & l'entrata de i bal coni con le scale da mano. Et à molti ciò poco è giouato, perche dopò l'hauersi per poco tempo saluati, al fine si sono infettati, & morti. Nella contrada de gli Hebrei in un Torazzo, che vi habitauano quatordeci famiglie, tutti morirono, si che ne anco i gatti si saluarono. Si sono trouate più di trecento case, nelle qua li è occorso il medesimo, & in alcune sono morte sin quindeci & vinti persone di vn'istesso sangue, parte nella Città, & parte al LaZaretto. Se questi miserabili spettacoli, & molti altri,che lascio di dire, & che confesso non sapere, ne poter scriuere, porgeuano horrore, & spauento, lascio che ciascuno lo pensi, & da se lo consideri. Si è inteso per vero, che molti, & massime donne granide, dacio impauriti, sono morti; al che pensarono i Signori di prouedere, accioche non più si vedessero queste horribilità, le qua li oltra il timore, che faceuano, erano anco atte, & pericolose ad infettare i sani; perciò li Clarisimi Rettori, & imagnifici Deputati alla Sanità sotto granissime pene prohibirono, che non più si sepelissero i morti ne' Cimiteri; oltra che erano così ripieni, che più non ne poteuano capire: ma si douessero sepelire in alcune fos se, già preparate nella Città, una per ciaschedun quartiero: cioè vna à Santa Croce, vna à San Giouanni di Verdara, vna à la Sauonarola, & l'altra alle mura di Ponte Corbo. Inoltre si delibero, che per li poueri serrati nelle case si facesse o vicino al La-Zaretto, o in altro commodo luogo caselle di legno, si che si potessero mandare i sospetti, accioche non pericolassero nelle loro stan-Ze già infette: & che i feriti medesimamente si leuassero dalle case,

Gatti n'anco

Si men il sepelir ne cimeten lossi prepe :

Si glessions Mosi sentil Enomini alla Sanita.

Tolta mole.

Il ser fren cine concese il am: patero.

& si conducessero al Lazaretto: ilche fu da ogn'uno prontamente per ottimo rimedio accettato: & per tutti i modi più espediti si pensò à ciò effettuare. Et primieramente secero elettione d'altri quattro principali Gentilhuomini alla Sanità : cioè il Magnifico Signor Gio. Maria Liuello: il magnifico Signor Bartholomeo Zacco: il Magnifico & Eccellentissimo Signor Gasparo Fabiani: & il Magnifico Signor Daulo Dotto; & così di nuouo compartirono & i quartieri, & l'attioni. Et perche ogni giorno le spese cresceuano, si come cresceua il bisogno : & perche già la Città haueua pigliate molte migliaia di scudi dal Sacro Monte, si che, poco più ne poteua sperare; & douendoss per le provisioni necessarie & del LaZaretto, & delle caselle, che già s'hauenano risoluto di fare, & anco per le spese de ministri, & quello che più importana, per li quattro soldi, che per la Città sidanano à i poueri sequestrati, che già erano venuti à piu di tre mila; per ciò la Città pose una colta grossissima sopra il loro estimo, & il Reuerendo Clero fece offerta di mille ducati, & li Clarisimi Rettori caldisimamente & caritatinamente raccommandarono à S. Se renità questo bisogno: & benche S. Serenità douesse & i pensieri, & gli aiuti, & l'opere solamente al bisogno, & alla Peste di Venetia, che in quel tempo era satta come insoportabile: perche oltra la miseria del male, se vi aggiungeua, che non era no soccorsi di quello, che faceua bisogno & per i molti amalati, & per i pochi sani, nulladimeno non giamai abbandono questa Città de tutti gli aiuti, che S. Serenità conosceua viili, o che di qui li fossero & ricordati, & ricercati; perciò per all'hora le diede vno de quelli aiuti, & soccorsi, che sogliono vsare à punto s Principi nelli loro maggiori, & importanti bisogni, che su la concessione d'un Campadego universale de tutti i campi del Padouano: la maggior parte de quali è à punto dell'istessi signori In questo Campadego non si eccettuo alcuno: & pochi ancho surono che ciò recusassero: perche & il bisogno era tanto & necessario, & in un certo modo commune, & la tassa così poca, che ben in humano si sarebbe dimostrato, chi ciò hauesse ricusato per-

che non si pagana più che due marchetti per campo: il che perciò importò più di cinque mila scudi. Come si cominciò à condurre i poueri sospetti al Lazaretto, all'hora si videro i miseri spettacoli; perche prima morinano nelle case, siche le calamità non erano co si vedute da ogn' vno; ma solamente da i vicini, & da quelli, che haueuano cura di visitare ogni giorno i quartieri: i quali veramente riferiuano casi così degni di compassione, che non è siera così crudele, che vedendoli, non n'hauesse gran pietade. Diceuano, che non passaua giorno, che per ogni quartiero non si ritrouassero quattro, ò sei case, nellequali tutti gli habitanti fossero mor ti, veduti il giorno auanti viui, & anco con poco male; talche Vani mod in i carpi marti in diversi de pietali colti Alcura culta ritrouauano giacere mano li monti i corpi morti in dinersi & pietosi gesti. Alcune volte ritruonanano il padre con un paio di piccioli figlinoli tra le braccia, & sopra il petto morti: in altre marito & moglie in atto di servire l'uno all'altro: In altre case il padre, & la madre morti, & i miseri figliolini viui, che tutt'hora li basciauano, & piangendo li chiamauano: Altri à pena nasciuti, nelle braccia delle madri morte, che ricercauano da loro freddi petti il latte: In altre case si ritrouaua la sola madre viua, che il marito, & li figliuoli morti dirottamente piangeua. Infiniti altri miserabili casi tutt'hora comparinano & di morti, & di feriti; i quali per lo più in tre giorni moriuano. Et si è osseruato, che di venti feriti, vno nella Città non hà saluato la vita, contutto che gli fossero fatti i più gagliardi rimedy, che da primary Medici erano ricordati. Et se bene il male, oue s'attaccaua era per sua natura come irremediabile, nondimeno si sono veduti molti morti senza alcun segno pestilence; si che si è giudicato, che o dalla paura, o dal disaggio più eneri la fanna, presto, che da Peste sieno morti. Credero, se mo'ti infetti, & sospetti nel principio fossero stati cauati delle case insette, & gouernati, come dopo si è fatto, che non si sarebbe vdita tanta sirage; il che si è manifestamente veduto, che al LaZaretto, oue erano benissimo trattati, di quanti ve ne sono andati, poco meno della metà si sono saluati, & quelli possi ne' casoni per quato si è per verità

a rimanis.

inteso,

merinano al signo.

inteso, de dieci non ne periua vno. Prima, che s'aggiongesse alla fi ne d'Agosto, il numero de morti era arrivato à i sessanta al giorno, con tutto che ogni di si mandaua al Lazaretto gran numero de feriti. L'infettione era di maniera per tutta la Città sparsa, che non era contrada, che non fosse da lei molestata; si che non si poteua caminare due passi, che non si vedessero case sequestrate. Già era entrata & nel Vescouato, & nel Domo, & nel Seminario, & ne' monastery di Monache, & altri lochi Religiosi. Già erano morti l'Eccellentissimo Stefanelli, & Ciniera, Medici, & molti Spetiali, & diuersi officiali della Sanità. & oltra à ciò entrò nel le Corti de Clarisimi Rettori, nelle quali segui lamorte di alcuni, & altri feriti: tra quali occorse la morte dell'Eccellentisimo Giudice del maleficio, & delle Vettouaglie. Già tutte le case è tutte le Botteghe delle Piazze, & d'ogn'altro luogo, & contrada erano serrate, parte come sospette, & parte di paura: oltra che, se si hauessero tenute aperte, alcuno non si sarebbe fidato di comprar nulla : & sono così continuate per più di quattro Mesi; si che à mal grado de Botteghieri, che per lo passato con li comandamenti, & con le minaccia le principali Feste non hanno voluto offeruare; la Peste hà fatto che il più vil giorno di lauoro habbiano per molto tempo volontariamente, come principal solennità, honorato. Io che ciò scriuo in questo tempo, che per gratia di N. S. Dio, Padoua si può dire, che sia come di prima alla bella vistarestituita; ricordandomi d'hauerla veduta così contrasatta, & al tutto destituta; non sò se ciò mi sogni: & con tutto che io habbia di ciò & li Clariss. Rettori, & molti altri testimony, parmi à pun to ciò volendo scriuere, sia come scriuere è fauola, è cosa finta, è cosa così ampliata, che sia come nulla in comparatione del vero; di qui è certo, che io non potrò giamai tanto dire di queste infelici occorrenze, che non siano molto maggiori quelle, chetacerò; nondimeno èpur vero, che per la Città pel continuo caminaua in ogni luogo il Silentio & giorno, & notte: & ad altri non concedena il luogo, che à pianti, à lamenti, & sospiri, accioche più si facessero vdire, & più simostrassero pietosi, & mesti: dana similmen-

re il luogo à morti, à feriti, & à quelli, che à guisa di bestie nelle barre, o carri da altre bestie erano portati. Tutte le strade, Strade page massime le scoperte erano ripiene d'herba sì, che la notte per ogni le analy. luogo liberamente i caualli se ne pasceuano. E pur verissimo che per strada altro amico, ne altro parente s'incontraua, che morti, feriti, & altri miserabili spettacoli. Le Chiese, che pur sono i securi propugnacoli da preservarsi dalla giust'ira di Dio; & nelle quali con l'orationi de Sacerdoti, & del popolo si impetra la divina misericordia; erano cosi abbandonate, & destitute, che altri non ne haueuano cura, che i Beccamorti, & i sepolti appestati: & nella Chiefa Catedrale (che ciò dico con le lagrime al core) à pena si poteua vdire vna sol Messa al giorno: & molte volte non vi era ne altro Prete, ne altro Clerico, che l'aiutasse, si che io, che ciò scrino, & scriuo pure il vero, non stimando alcun pericolo nel seruigio di Dio, & in quello del mio padrone, alcune volte, benche indegno, risposi ad essa Messa: il medesimo seci nell'hore canoniche insieme co'l mamifico Alessandro Bassano. 10 sono debitore in questo proposito di lodare il sacro seruigio, che dil continuo hà prestato à detta Chiesa Ca \*hedrale il molto Reuerendo Malfatto; il quale constantissima- 200 mente hà mostrato, che così portana l'officio dell'huomo sacro, & . Mashans. Spirituale, che in tempo così calamitoso era debito de Religiosi pri ma con calde orationi nelle proprie Chiese ( nelle quali il Signor Dio volontieri si compiace d'essaudire & eglino, & tutto il popolo) pregare la divina maestà, ch' havesse levato il flagello: in olire con le consolationi spirituali donare qualche conforto à i miseri afflitti. Evero che in detta Chiesa già molti erano passati à miglior vita; & che per ciò gli altri doucuano hauere qualche timore; ma lasciar per questo il seruigio di Dio in così fatto bisogno, io non so come si potranno scusare dinanzi al tribunal di Dio. Tutte l'altre maggiori Chiese si erano serrate : & le picciole ordinariamente sitennero serrate tutti i giorni; il che molto maggiore faceua la calamità. Questo miserabil popolo hà ben conoscinto, & palesemente confessato il grandissimo bisogno, che ha hauuto del suo Reuerendissimo pastore; dalquale i miseri afflitti hauerebbono

rebbono riceuute molte consolationi, ne ad alcuno si sarebbono. denegati i salutari rimedij dello Spirito, & col proprio sanque hauerebbe aiutato, & souvenuto à bisogni del corpo. Inoltre sempre si sarebbe ritrouato insieme co i Clarissimi Rettori alla com mune diffesa de loro figlinoli. Ne pensi alcuno, che qual si voglia horribil vista d'arrabbiati lupi, od altri più fieri animali hauesse potuto leuarlo dalla custodia dell'Ouile à lui commessa; poscia che egli, che è vero Pastore, & non mercenario, sà che è debitore per la salute d'ogni picciola pecorella della propria vita: come si è inteso di quel santo Pastore di Milano, ilquale dil continuo si èritrouato nelle prime frontiere dell'horribile conflitto, non d'altra armatura vestito, che di quella carità, che à buono, & santo Pastore conviene. La Peste già fatta & ardita, & insolente ne secolari, non hauendo lasciato à dietro alcuna sorte di crudeltà, ne rispettato alcuno stato, o sesso incomincio senza alcuna riuerenza ad entrare per ogni luogo sacro, si che tra poco mise a sbaractio, & in confusione le Monache di S. Giorgio: quelle di S. Matthia si, che dell'une, & dell'altre ne ferì, & ne prese. Toccò anco la parte sua à quelle sante Donne di S. Bernardino; & credo che poche altre n'andassero libere, almeno dallo spauento, & dal timore. I padri Giesuiti, & assai più i Padri Theatini hebbero la sua parte: i Padri Capuccini: quelli di S. Francesco: di S. Agostino: gli Eremitani: quelli di S. Vrbano: quelli di S. Michele: quelli delle Gratic : i Serui : S. Paolo : quelli dalle Madalene : S. Giustina : S. Maria di Vanzo: & altri, che per hora non hò così pronti: & li poueri Orfanelli. Molti Parochiani per la Città similmente morirono, di S. Andrea, di S. Nicolo, di S. Pietro, S. Michele, S. Catherina, S. Georgio, & altri, che in diverse Chiese aiutavano il servicio di Dio. Nella Cathedrale morirono due Canonici, due Man sionary, due Custodi, il mastro di Choro, quello delle cerimonie, quello di Canto, il mastro dell'Organo, molti Capellani, & Zaghi, due Nunty, & il Campanaro. Se ciò doueua rendere spauento à quei pochi, ch'erano restati à Padona in così strette, & anguste calamità, lascio ch'ognuno lo giudichi. A tutto questo s'aggiungena

Polisien, orchise or est.

giungena la continua vista de miserabili casi de poueri, & seriti & sospetti, ch'andauano al Lazaretto: de quali ione posso ragionare, come informatissimo; poscia che la maggior parte passana da uanti la mia casa, che à punto è situata tra due strade: l'una, che Smoon del va per dritta linea alla porta di S. Giouanni, per la quale si va al Antire. LaZaretto: l'altra per Scalona se ne va al ponte di S. Maria di Van Zo, nelqual luogo à man destra era l'inselice porto, doue stauano. le barche per condurre i poueri feriti, & le robbe al LaZaretto:per ciò, come dico, non passaua giorno, nè hora, che non si vedessero le miserabili schiere de poueri insermi. Et veramente era maggior compassione il vedere andar al LaZaretto quei poueri, che non era il terrore de morti. Perche prima comparina un poco ananti una guardia, che diceua, ciascuno si guardi da costoro: & maria de faceua, che i poueretti andassero in mezo le strade à guisa di bestie, se bene ciò eraper rispetto dell'insettione: poi si vedeua un misero Padre (confesso non potere descriuere la millesima parte di tanta calamità; & affermo essere impossibile ciò credere à chi non Phà veduto co' proprij occhi ) carico d'alcune robbicciuole per vocin la mane della persona, o per coprire, o per mutarfi, con due miseri figliolini in braccio, l'uno ferito, l'altro sano, & allegro: ne ciò intendendo, basciaua il misero padre, che dal petto per la bocca mandaua profondi sospiri, & dal core per gli occhi in abondanza vscinano lagrime : à piedi similmente haueua altri due, o tre figliolini, che à pena da pochi anni, & dal male poteuano formare i loro piccioli, & len ri passi: & desiderauano l'aiuto del padre, & non lo potenano hauere per gl'altri figliuoli, che portana: A canto lui seguina la moglie con simile fagottino, & un infelice figliuolo al petto, che lattando, più tosto, per mio parere, dalla misera madre per nutrimento traheua sangue, che latte: accompagnata similmente da altre figliuole, la purità dellequali sopportana la fierezza della Peste, se bene dall'altra parte à riguardanti di così fatte miserie ciò recaua maggior dolore queste misere fanciulle, massime quelle, che non si ritrouauano infette, portanano seco le sue denotioni, o imagini di carta, cetti pun, ele o di legno, od altro, che nelle loro case contanta riverenza tene-

nicenas.

za anday en alounical In ranewy-

Hano

nano: altra portana un cimbalo: altra puanoli, con quali sono soliti i sigliolini pigliar puro, & fanciullesco trastulo : & molti ridendo, giudicauano andarsene in Villa, o in altro luogo di piacere, ilche à loro genitori accresceua il dolore. Altra squadra similmente si vedena, nella quale altri portauano alcun loro vecelletto: altri la gallina in braccio: altri il cagnolino legato: altri altra cosa, & in altra guisa comparinano. Si vedena vn misero padre, & vecchio, & infermo con piccioli figliuoli, il quale à pena non potendo egli stare in piedi, haueua accommodati i figliuolini in una carrettina fatta di sua mano: & egli insieme con la moglie à guisa di bestie à poco à poco piangendo, & sospirando tirauan imeschini figliuoli; ch'io confesso veramente non poter più raccontare simili sciagure; non perche mentre io le scriuo, le scriua così affettuosamente, che per ciò mi commouano, ma percioche scriuendole mi sono dal viuo rappresentate, si che la memoria loro passandomi al core tanto mi turba, & aff lige, che i concetti da ciò interotti, non mi lasciano formare parola che stia bene. I giudiciosi dunque si vadano imaginando i più compassioneuoli casi, che in questo proposito si possano raccontare: & dopo anco credano, che tra questi, & quelli, vi sia quella differenza, che è tra il vero, & l'imagine. Io sol vn' altro compassioneuol caso breuemente raccontero in questo proposito: & altri due, o tre in sogetto di morte: & poi attendero con breuità ad ispedirmene. Occorse nella maggior forza del male, che un misero padre, & una inselice madre con sette figliuoli furon mandati al LaZaretto, tre de quali erano feriti: i feriti, perche stauano male, da i poueri loro genitori era no portati in braccio, & gli altri à piedi, si che in un hora faceuano dieci pasi, con tanti pianti, con tanti dolori & de poueri padri, & de miseri figliuoli, che la vista de riguardanti ciò non poteua sofferire. Come furono gionti al cantone della mia casa (che come ho detto l'una strada và al porto, doue erano imbarcati i feriti, & l'altra al LaZaretto) tra tutti questi per gran pezzosi vdi rono i più mesti, i più dolorosi, & lagrimabili ragionamenti accompagnari da così tragici gesti, che da qual si voglia ben diume Tragico

Tragico non potrebbono essere descritti. Dopo molte paterne proposte, & materne risposte, non benefi pianti loro intesi, la madre basciati & più & più volte i seriti siglinolini, alla sine ilmisero padre tutti tre fra il petto, & le spalle pigliati, pian piano li porto al porto: restando quini la madre, & gli altri sigliuolini aspettando il ritorno del padre solo. Chi è così siero? chi è cosi inhumano? chi è così dura pietra, che vedendo somiglian ti casi, & vdendo i ragionamenti, non s'intenerisca, non diuenti humano, & ciò non compassioni? Giunto l'afflitto padre all'infelice Porto, trasportato dal dolore, & dalla compassione de i feriti figliuoli, che nelle braccia haueua, & già smenticata la moglie, & gli altri figliuoli; volcua anco egli entrare nell'oscura Barca: ma quei ministri, & vificiali à ciò non volsero consentire, ma dal petto del padre pigliarono i figliuoli: & egli con cenno (che con parole non poteua) riguardando al Cielo, al Signor Dio gli raccomando: & abbassati gli occhi con altri cenni il medesi mo fece à i ministri di Caronte: & volse i piedi, non volgendo pero i pensieri, & se ne ritorno à gli altri suoi figliuoli, che con la madre haueua lasciati. Et per non saper dir altro di questo caso, io li lascio andare al Lazaretto: de quali pur volsi intendere il fine; il che fu, che prima che giongessero i tre figliuoli al LaZaretto, due ne morirono, & la notte l'altro: & in due giorni tutti gli altri se ne morirono. Come il Christiano da queste sciagure, & da queste verità così manifeste non sa essere buono, io non so qual altro flagello, o quall'altra infelicità possa fare, che habbia timore della giustisima ira di Dio. Ogn'hora si vedeuano piccioli figliuolini di due, di tre anni soli, d quali erano morti i pa dri, & madri andarsene con le guardie pian piano, i quali adogni Passo siposauano. 10 che per continouo vedeua dauanti la mia porta queste miserie, eraridotto à tal spauento, che molte volte non Sapenas'io fossevino, o morto; sano, o appestato. Se una beccatura di pulce in alcun luogo della vita io vedena, subito pensa: a di esser ferito: se i figlinolini pianceuano, credeuo che fussero amala ti: un poco di dolor di testa alcune volte, & ogn'altro picciolo accidente

cidente mi faceua subito pensare il male, & credere il peggio: massime che tall'hora ragionauo con alcuni la mattina, che la sera si trouauano morti: & ad altri parlai la sera, che la notte poi à miglior vita passauano; si che da ogni parte tutt'hora haueuo infiniti pericoli; masime che per lo continuo mi conueniua andare & da Spetiali, & da Medici: & veramente mi è occorso in un sol giorno seruirmi di quattro Spetiali, che ogn'hora erano sequestrati per morte de Padroni, o per serite de garzoni: si che era ridotta la misera Padoua ad una sola Spetiaria non sospetta: & molte volte senza alcun rimedio. E vero che il male era fatto così altiero, che poco curana le medicine. Inoltre gia ovn'uno dalla frequenza & del male, & delle medicine era fatto Medico, si che all'apparir del male, ciascuno da per se pigliaua il siroppo rosato solutino, le sansughe alle gambe, & i vesicatory alle braccia; ma ciò poco giouaua. Alcuni andauano per la Città medicando di sua inventione, à qualició su da principio prohibito: ma dopo che al male con modo ordinario, & cano. nico non si poteua rimediare; si permise se non espressamente, almeno tacitamente, che ciascuno medicasse, come potesse giudicare che fosse di giouamento à poueri insermi. Tra quali andaua attorno un Venetiano, chiamato quello dalle pignatelle: perche seco portaua à punto alcune pignatte, nellequali-teneua la sua Spetiaria, & i suoi medicamenti: parue che costui facesse per molti giorni alcune buone esperienze, si che da tutti gli insermi era desiderato, & chiamato; à quali dana certe pillole, o confetto, & a cuni empiastri: & egli portaua seco una fede di hauerne guariti più di ducento: Ma alla fine ancho lui se ne morì. Parue, che all'hora gionasse assai la Cipolla cotta sotto la cenere, & così calda con lardo di porco posta sopra le glandule, ò tumori, che appariuano: & per quello che si è potuto osseruare nella malignita di questomale, è stato, che chi haueua gagliarda natura, ouero chi con l'arte sosse aiutato, accioche il male si ritirasse dalle parti inter ne all'estresse, erano sacili à guarire : ma perche pochi si hanno ritronati di così forte natura, & à quali habbiano gionati i rimedy

medij, per ciò la maggior parte se n'èmorta. I Medici vedendo che poco giouauano i loro rimedy: & che altro non faceuano, che. mettere à pericolo la vitaloro; massime che ogni tratto nemoriua qualcheduno; perciò si ritiraro à loro poderi. I Spetiali altri, morti, altri sequestrati, altri fugiti. I Religiosi alcuni per timo re absentati, alcuni da se stesti ne propry Monastery ridotti, altri per sospetti sequestrati: tutta la Città sospetta:pieno il Lazaretto de feriti : ogni fossa, & ogni Cimitero di morti ; si che da ogni par te questa infelice Città, tutta rassomigliaua all'infernal Dite, e sta ua inuolta nelle lagrime, ne' sospiri, nel dolore, nello spauento, ne gli horrori, nelle miserie, & nell'infelicità. Non più si vsaua la pietà fra parenti; ne più carità fra gli amici; ne da sacerdoti si poteua hauere i sacri, & vltimi conforti. I pochi sani, oltra che tra loro non conuersauano, per lo più erano privi delle cose ne cessarie. Gli amalati seruiti dall'incommodità: i morti non più riceueuano le lagrime da parenti, o da amici: ne meno le ceneri. loro piamente ne sacri luoghi si preseruanano: anzi che al peg. gio si poteua (portando così la gran mortalità) à i luogi profani, & alpestri come bestie si getauano. Si piangena, al modo de Traci, chi per mala ventura à cost infelici tempi nasceua. I ministri di Caronte qui erano i ben veduti, & così r spettati, che non era chi ardisce vederli, non che toccarli. Gli arcieri di Plutone tanto horribili nella vista, come crudeli ne i fatti, tutto quello, che gli piaceua con fiaccole di solfo & pece accese in cenere conuerteano: & tutto ciò à gran laude gli era attribuito. Non occorreua che si facesse quardie alle Porte, perche alcuno non entrasse, poscia che non era chi hauesse ardire di entrare nella Città: & se alcuno per gran bisogno era necessitato à venirci, à cauallo à cauallo, & con molta fretta entraua, tenendo il capo chiuso, & gli occhi basi, il naso, & labocca ben inuolta, & ben ristretta net lembo del feraruolo, od altro; & così senza smontare scorrendo quà, & là se n'osciua suori quanto prima. Alcune Castella, & Ville haueuano vietato à suoi il potere entrare in Padoua: altre concedeuano l'entrarui pure che lo stesso giorno ne vscissero. Tra questo mentre si evano fabricate

Della peste Padouana Lib.II.

bricate più di trecento caselle, vicine al LaZaretto, nellequali si cominciò à mandare delle genti sospette, ma non ferite, & cauate del le casette picciole, & insette. Et perche per lo gran numero de morti non si potena supplire con le sei ordinarie Carrette, per ciò se ne pigliarono altre quattro, & altri huomini. Il Clariff. Capitano poco do pò fece venire da Vicenza, & da Verona presso che sessanta Smorba dori, & NetteZini per cominciar à smorbare le case; da quelle cauando le robbe, & con fuochi, & altri profumi nettandole, & purifi candole: accioche quei pochi viui, che doueuano ritornare dal LaZa. retto, potessero nelle loro case sicuramete entrare. Si erano accresciu ti gli Officiali, come era cresciuto il male, & come il bisogno ricercaua. Si tolsero tre Burchi, & vna Barchetta per potere più facilmete condurre gli huomini feriti al LaZaretto, & le robbe infette. Si pigliaro diuersi altri officiali, cioè guardie per occasione delle carrette, & per altre occorrenze. I carrettieri con gli aiutanti erano al numero di quaranta: dodeci Notari, oltra lo Spettabile Cancelliere, la bontà, & sufficienza del quale è nota à tutta questa Città. Si die de à carrettieri il loro capo, & à NetteZini, & in somigliante altre occorrenze fu prudentisimamente à tutto proueduto, si che à Padoua gli Ossiciali passauano cento. Al LaZaretto vi erano diciot to pizicamorti, trenta guardie col loro capo; quattro Cuochi: diece lauandare: otto Baile, & molte Capre; perche le Baile non poteuano supplire à tanti miserabili fanciullini : quattro Barbieri, Priori, Sottopriori, Fornari, Soprastanti, Caneuari, aiutanti alla Cucina, & ad altri bisogni . Si che frala Città, & il LaZaretto laspesa era ridotta presso à trecento scudi al giorno.

DELLA

## DELLA PESTE PADOVANA LIBROTERZO.





VELLO che parea cosa miracolosa era, il vedere che quanto più si pigliauano de gli aiuti; & che quanto maggiori erano le provisioni, & le diligenze, tanto meno riusciuano; anzi che pareuano che sa cessero effetto contrario, poscia che nel principio di Settembre ogni giorno moriuano ottanta, & nouanta persone; à tal che questa pouera Città era ridotta quasi

che disperata di potersi più liberare, vedendo che non era in lei alcuna parte, che non sosse miseramente da questo horribile male oppressa. Quello, che faceua la cosa più disperata, era, che à molti,
che stauano ritirati, & che con ogni modo regolato viueuano, ad vin
tratto si scuopriua il male: i quali con giuramento affermauano
non hauere riceuuta robba di qual si voglia sorte, nè meno con al
cuno sossetto pratticato. Et ciò è occorso ad alcuni Gentilhuemini,
& à molti Religiosi. Altri si sono trouati feriti, ò per altra occasione amalati: & la ferita, & l'altro male essersi dopò alcuni gior
ni conuerzita in peste. Il medesimo s'intendeua di molti, che stanano ritirati alle Ville, si che quelli che non da N. S. Dio, ma da se
conde & inferiori cause pigliauano la Peste, diccuano, che ciò era
indicio di certa corrottione d'aere, ouero di maligno influsso, con

E 2 tutto

zutto che nel maggior colmo: & quando che somiglianti casi si scuo prina o in Padoua, & nel Padouano, spirasse aria felicisima & per continuo si vedesse più bello, & più sereno il Cielo, che per molte altre passate stagioni si sia veduto: ilche non si può con ragione ve dere, quando che stà & putrido, & corrotto: come nelle passatePe stilenze si è osseruato da alcun' Autore famoso. Chi può desiderare maggior segno, che la Pestilenza sia venuta dalla mano di N. S. Dio, di questo? che la Peste cesso quasi del tutto, quando che l'Aria si ritrouaua humida, & calda, & nebulosa, & oscura, & che tuti horamandaua pioggie; & che per tutto il Mese di Nouembre spirauano venti d'Austro, con tutto ciò nell'ultimo di detto mese si hebbe carta bianca: & nondimeno alla ragion del mondo doueua all'hora più che mai crescere, ò almeno non cessare: Mail Signor Dio, che con più certa razione il tutto dispone, ciò volse fare per farci meglio conoscere, che quanto è occorso, tutto è proceduto dall'assoluta sua onnipotenza. Et se bene pare, che in questo flagello il contagio sia stato ministro, nondimeno non si può ne ancho ciò sicuramente affermare: & con tutto che paia come per impossibile il separare il contagio dalla Pestilenza; poscia che il veleno di essa è co sì acuto, & così sottile, che inuisibilmente passada un corpo all'al tro: & ancor che pare marauiglia, che passi da un corpo animato ad vn'altro inanimato, nondimeno l'esperienza ci manisesta, che ciò è verissimo, come anco è vero, quasi senza humana ragione, che passa da corpo inanimato ad un'altro animato, & inanimato; & molte volte anco di contraria natura: voglio dire che essendo il co tagio cosa così inuisibile, non si può affermare, che il Signor Dio si habbia di quello servito: anzi più facilmente si può provare, & cre dere il contrario. Prima, perche S. Dinina Maesta nelle operationi non hà bisogno ne di materia, ne di altro aiuto, ò d'alrra causa; ostra ciò può non hauere voluto di quello seruirsi, per rendere più marauiglioso il flagello, & accioche meglio sia conosciuto, che dal la sua mano sia proceduto: per ciò si è veduto, che molti pouerelli male diretti, & male complessionati, tirati dalla necessità hanno di continuo gouernati de gli appestati senza alcun riguardo: ne già

mai gli è occorfo un picciolo dispiacere. 1 Beccamorti, i Smorbatori,i Carrettieri, & altri ministri & della Città, & del LaZaresto, che dal principio sino alla fine hanno seruiti gli ammorbati, per la maggior parte sono restati viui, & sani: & fra questi vi sono & putti, & donne, che sono così facili à prendere il male. Altri poi, come si è detto, che sono stati rinchiusi nelle case, ne' mo nastery; o in Villa, & in Città senza chene anco l'aere gli habbia veduti, nondimeno si sono ammorbati senza contagio; si che da tutto questo bisogna concludere, che la Pestilenza sia venuta immediate dalla mano di Dio, senza l'aiuto di qualsi voglia superiore causa, concedendo però, che sua Maestà si habbia seruito per lo più del contagio. Perche se sua divina Maestà si hauesse voluto seruire della corrottione dell'aere, ogn'uno sà, che tutti quelli, o per ia maggior parte, che si fossero ritrouati sotto così maliena constitutione, sarebbono morti: & per ridurre la cosa à termine più largho, almeno tutti quelli, che si fossero ritrouati à cotal influsso disposti: nondimeno si è osseruato, che sono morti indifferentemente & nobili, & ignobili: & buoni, & rei: poueri, & ricchi: & vicini, & lontani: Religiosi, & altri di qualunque stato, si che non saprei eccettuare qual conditione di persone da ciò fusse restata libera, & salua; percioche sono morti Nobili, Medici, Dottori di Legge, Signori alla Sanità, Spetiali, Mercatanti, Notari, Artefici, Canonici, Preti, & Frati Capuccini, Theatini, Giesuiti, & in fine, il Signor Dio hà voluto visitare qualunque stato: & come ho detto ha saputo ritrouare, tutti quelli, che hà voluto, & in Villa, & altroue, per bnone guardie, che si habbiano saputo fare, come anco tutt'hora s'intende, & si vede in diuersi altri luoghi, & Città il medesimo occorrere. Et ciò fa la dinina bontà, acciò che ogn' uno così spirituale, come temporale si raunegga de suoi errori, & vina come conniene à loro stati, & professione. Vna cosa ho osseruato in questa Pestilenza degna di grandissima consideratione, & che dà argomento certissimo che non vi sia stata alcuna maligna constelatione, ma come molte vol te ho detto, & che tanto mi piace replicare, sia venuta dalla

mano di N. S Dio. La cosa è questa : I miserabili, che ordinariamente si ritrouans nelle Città, in auuenimento di qual si voglia meschinità sono i primi à prouarle: per miserabili intendo i mendichi, & masime gli infermi, gli stroppiati, i ciechi, & somoglian ti: perche se occorre Guerra sono i primi scacciati dalla Città: se same subito periscono. La peste perche è amica della corrotzione. fà il suo primiero ingresso tra queste genti, si che di cento non ne lascia vno: nulladimeno nella presente mortalità, che sono morte più di dodeci mila persone, hora per le Chiese, & per le strade si veggono viui quasi che tutti i miserabili pouerelli, che prima della peste si vedeuano andar mendicando & Zoppi, & ciechi, & stroppiati, & altrimalissimo conditionati: & 10 saro persuaso, se vi fosse stata mala constellatione d'Aria, benche picciola, che questi miserabili, che sono l'esca della Pestilentia, sarebbono restati viui? oltre tanti poueri artigiani, che similmente non sono morti? Per ritornare al proposito dico, che i Smorbadori già haueuano smorbate molte case, nellequali ritornaro quelli, che erano restatt viui al LaZaretto: à molti de quali è occorfo, che sono tornati ad infettar si, & di nuono ritornati al LaZaretto; one che alcuni vi sono andati due, & tre volte, & alla fine se ne sono morti. Dallo smorbare, & dal brusciare de mobili infetti si vedeua per tutta la Cistà una caligine di fumo molto spiaceuole, & una puzza insopporsabile, la quale continuo per più di quattromesi; & à punto non vi mancaua altro per fare compite le miserie; poscia che da i pianti, & da' sospiri, & dal vedere gettare i morti à guisa di bestie sopraicarri, & dal vedere quei Smorbatori tutti neri con fiaccole accese i mano; lequali perche ardessero benspesso erano coperte di pece; si che questa infelice Città più rassembraua luogo de dannati, & luogo di pene in altravita, che à Città di questo mondo. Et veramente à chi ciò non ha veduto, parerà d'vdire ò fauola, ò sogno, & pure è stato assai peggio di quello, che io scriuo: anzi quan to più pareua maggiore la crudeltà di questi ministri, all'hora si vsaua grandissima carità & à i morti, & à i feriti, & à i sospet ti: perche quanto prima si leuauano i morti di casa, tanto era me-

glio. Et perche era così fatta la quantità, che i Carrettieri non poreuano supplire; per ciò, acciò che gli altri viui non s'ammorbassero più di quello, che erano, ogn'uno supplicaua, che i loro morti fossero leuati di casa: Oue che per sodissare à tanto bisogno si gettauano confusi sopra le Carrette, & ignudi, & à capo, & à piedi, come fussero tante bestie, & occorrena ben spesso, ch'ogni tratto cascana quando l'uno, e quando l'altro per far più compito il mise rabile spettacolo: con tutta questa diligenza, che peraua così crude le non si poteua à cio supplire, che quei di casa gettauano i morti, (che così carì, & amati erano da suoi mentre viueuano) sopra la strada publica, come si fa da ogn'altro tempo la puzza, & il letame . 1 Smorbadori quanto più abbruggiauano robbe, & profumanano con dinersi cattini, & schifosi odori, tanto più assicuranano le case. Nel colmo di tutte queste afflittioni vi si aggiunse, che il fuoco di notte si attaccò in una casa sospetta per occasione di profumarsi, vicino alle Scuole: la quale ardendo insieme con altre tre à lei vicine, in meno di sei hore tutte quattro s'abbrusciarono di così fattamaniera, che non vi restaro ne anco le muraglie intiere: & con tutto che si sonasse la Campana à martello, nondimeno perche la maggior parte de i viui, & sanistauano sequestrati: & gli stessi done era il fuoco similmente sequestrati, si che vi concorsero pochissime persone à soccorrere al fuoco: il quale perche non fu vietato fece così crudel ruina: Altri fuochi in altri luoghi occorsero che tutto aiutana, & facena maggiori le calamità. Nello istesso tempo i ladri faceuano del resto, rubando quà, & là indifferentemente robbe & sospette, & sane, si come più le piaceuano. Quei pochi, che pareuano sani, come douessero stare in così fatte sciagure, & à vista di così horribili spettacoli, lascio che altri lo giudichi. Li Clarisimi Rettori : i magnifici Deputati alla Sanità già stanchi & afflitti & dalla fatica, & dal'dolore, non sapendo più à qual parte volgersi, hauendo veduto che sin all'hora tutti i rimedy gli riusciuano vani : & zedendo anco, che da gl'ordini, & dalla diligenza, che era vsata da i Clarisimi Proueditori alla Sanità in Venetia, à quali non mancaua ne configlio, ne autorità

torità, ne danari, non si poteuano servire d'alcun giouevole rime dio, ne di scientia, ne di esperientia, anzi tutt' horas' intendeua, che le cose passauano al peggio: il Clarissimo Capitano dopo mille pensieri, & vary discorsi, propose iniscritto al Clarisimo Podestà, & à Signori della Sanità molti ordini dinisi per capi : la somma de quali era, che al tutto s'attendesse à discacciare il male dalla Città, cauando da quella le robbe, gli appestati, & i sospetti, conducen do gli uni, & le robbe al Lazaretto, & gli altri, cioè i sospetti ne casoni. Piacque ad oen uno questa proposta, & su fatto legge senerissima, accioche ciascuno ferito si palesasse all'Officio: & su vie tato à Spetiali il dar medicina senza licentia dell'Officio della Sanità, ouero che pigliassero il nome dell'insermo, & ogni sera l'appresentassero all'Officio: il che riusci in gran prositto: perche subitosi sapenano per questo mezo molti amalati. Fra tutti i rimedy humani questo solo di mandare i feriti, le robbe, & i sospetti fuori continuamente hà giouato sì, che hà leuato la Peste da Padona, & ha saluata à più di sei mila persone la vita. Et sin à quest hora si osserua in qual si voglia occorrenza. Futta questa viilissima risolutione, per poterla più facilmente esseguire, divisero per quartiero i Signori, le guardie, le Carrette, & gli altri Officiali; si che il Signore Deputato ad un quartiero, come di quello ben informato, sequestraua, liberaua, mandaua i feriti al Lazaretto, & i sospetti nelle caselle. In questa maniera divise l'attioni, ciascuno, come ad vna vtil garra, concorreua con la diligenza, & con la prestezza. Tutti gli Osfici di nuono si riordinarono; il carico de NetteZini, o Smorbadori tocco al Magnifico Signor Daulo Dotto; carico à questi miserabili tempi conueniente alla sua pru denza, & alle benigne, & cortesi maniere, con che tratta le sue attioni: & masime che queste genti sogliono per loro natura esse. re insolenti: & chi con esso loro in somiglianti affari non è con occhio di prudenza auueduto, ne seguono per la loro mal opra alcuna volta danni irreparabili alle Città. Hebbe la cura del quartiero di Ponte Altinà l'Eccellentissimo Signor Giulio Sperone: ilquale dopò un lungo, & vtile servigio fatto alla Patria, di Peste se ne mori.

mori. Il quartiero del Duomo fu assegnato al magnifico Signor Bartolomeo Zacco, Gentilhuomo così nobile, come letterato, & giu dicioso, & ne' gouerni di Republica molto prudente: il quale anco vo lontieri nel seruigio della sua Patria s'adopera il quartiero di Pon te Molino fu raccommandat o alla cura, & diligenza del Magnifico Signor Gio. Maria Liuello, Gentilhuomo così stimato, & amato da suoi Cittadini, quanto meritano le prudenti, & honorate sue maniere, con le quali ben tratta, & bene honora gli Vffici, à lui commessi: & veramente in così fatto negotio, & in così importante gouerno hà superato assai la sua espettatione. Il magnifico Signor Marc' Antonio S. Vliana hebbe l'altro quartiero di Torreselle; del quale non dirò altro, se non che è riuscito & nella diligen-Za, & nell'altre occorrenze pare à suoi Colleghi. Al tribunale ordi nario per le continue audienze, & per li Processi erano deputati ordinariamente (non esclusi perciò i sodetti) il Magnifico & Eccellentissimo Signor Gasparo Fabiano, Gentilhuomo tale, che la bontà contende col sapere: Il magnifico Caualier Cumani: & il Magnifico Signor Girolamo Rossi: l'uno tanto buono nel consigliare i gouerni di Città, quanto pare migliore nell'attioni: l'altro così buo no nell'attioni, come si mostranel consiglio. Il Clarissimo Capitano piglio cura, & carico di riuedere quasi ogni giorno tutro il cor po della Città sopra le mura, che la circondano, alle quali si entra per il suo Palazzo, & per tutte quelle commodamente di sopra ridotte come un corridore, se bene sono alte da terra sei, o più pertiche, si può caminare, & caualcare; queste, come Rocca d'ogni intor no rignardano la Città, & così S. S. Clarisima non lasciaua gior no, che à piedi, ò à cauallo non riuedesse molti accidenti della Città, confortando & questa, & quell'altra famiglia; & aiutandole & con rimedy, & con elemosina; & persuadendo ogn'uno ad an dare al Lazaretto. Inoltre doue scoprina pericolo o di robbe, o di persone, subito al tutto prouedena; si che da questa diligente attione riusci assai bene & à i miserabili, & à tutta la Città. Oltra vio era di grandissimo conforto à quei poueri miseri, & ass'litti il sentire dil continuo la voce del suo Rettore, che contanta carità li C013-

consolana, aiutana, & confortana. Queste resolutioni sono sate le migliori di quante prima si sieno procurate, benche nel principio non piacessero molto à poueri infetti, ne meno à i sospetti; i qua li mal volontieri abbandonauano le loro case, & loro robbe. Ma come s'intese ( come in effetto era vero ) che la maggior parte de seriti guarinano al LaZaretto, essendo che erano benisimo gouernati, & medicati; ilche non si puoteua hauer nella Città: anzi dal po co gouerno, & dalle case insette, oue dimorauano, & per essere da ogn' uno abbandonati, come disperati se ne moriuano; perciò molti infermi, & molti sospetti volontariamente ricercauano d'essere condotti & al LaZaretto, & alle caselle. Alla cura del LaZaretto fu posto, come disi à principio, il Signor Marco Centone, Gentil huomo indefesso; al quale per li molti affari su dato per compagno, & per aiuto il Signor Francesco Trappolino, ancora di sopra nominato, il quale con la dilizenza, & con le continoue fatiche, & co' con tinoui pericoli ha fatto conoscere à tutta questa Città, ch'egli più stima in simili occorrenze il ben publico, & commune, che la vita propria. Ma perche il carico del LaZaretto, & massime dopo le sodette deliberationi è stato, & è il maggiore di tutti gli altri, si come anco è stato il più vtile alla salute commune; per ciò voglio alquanto ragionare di esso Lazaretto, delle caselle satte, & delle robbe col gouerno di quello: Perche da tutto ciò si conoscerà il seruigio & di esso Sig. Trappolino, & Sig. Centone. Et veramente chi hà veduti i pericoli, chi hà considerate le fatiche, & glistenti, no può se non giudicare, che il Sig. Dio habbia mantenuto l'uno, & l'altro viuo, & sano per l'vtile, & per il bene, che da così fatto, & importante servicio èriuscito. Il LaZaretto è fuori della Cità poco più d'un miglio verso Ponente, di misura quadrata, per ogni lato largo presso settanta pertiche: ha per entro una gran piazza scoperta, che d'ogni intorno un bello & commodo inclaustro la circonda: ha Poz-Zi, Forni da pane, Fornelli da Buccate, stalle, Cantine, & quanto altro per vso di detto luogo sa mestieri. Verso leuante ha l'acqua, che lo bagna, si che in occorrenza gli è di grandissima vtilità, & per le bucate, & per condurre dalla Città & gente, Crobbe. Da quella par

te è compiutamente fabricato al disotto, & al disopra: & vi sono assai stanze per li poueri infermi. In quelle di soprasi entra in un corridore simile all'inclaustro, per lo quale si entra in quelle di sotto: le loro finestre riguardano al dimani, & alla sera. Sopra le superiori Stanze vi è un luogo così lungo, & così largo, quanto è lunga, & largha quella parte, compreso nella larghezza il corridore, ouero inclaustro. Da molte sinestre riceue il lume si, che per quelle si scuopre vista gratissima & vicina, & lontana, & dalla parte de Monti, & dalla parte del piano. Nel presente bisogno vi sono stati poco meno di tresento feriti. Alla parte di Tramontana, & à quella di Mezo giorno non vi sono fabricate se non le terrene stanze: & ver so Ponente non vi è per ancora nulla fabricato, ma le parti & da Tramontana, & da MeZogiorno, & da Ponente saranno simili à quel la di Leuante: si che il tutto copiuto vi saranno presso a trecento comode stanze; nondimeno ne i termini, che hora si troua, vi sono stati al numero di mille feriti in una sol volta. Per la commodità de i sospetti, come già si è detto, erano fabricate vicino à mille caselle com partite frale tre facciate del LaZaretto, lasciata quella verso l'acqua: le quali erano compartite l'una dall'altra con debita distan-Za, con le strade & lunghe, & larghe sì, che i liberi, & sani poteuano per quelle transitare senza pericolo. Tra queste à guisa di Rocca vi era fabricata una gran Capanna di lunghezza, & di larghez-Za conueniente; nella quale si portauano le robbe infette da smorbare & inuentariate, & confuse, & se bene era mete di chi gouernaua & il LaZaretto, & la Città, che tutte si portassero & segnate & inuentariate per restituirle à padroni; nondimeno riuscirono gli affari in così fattamaniera, che non vi era tempo ne anco da pigliarle cofuse: quiui perciò sono state custodite & da guardia, & da buona diligeza si che la maggior parte dell'inuentariate saranno restituite: & anco chi non hauerà inuentario, con poca proua, o contrasegno veridico, il tutto gli sarà restituito. Le caselle, & il luogo sudetto era riguardato da quattro corpi di guardie di sette Soldati per corpo. Et se bene il nu mero delle genti alcune volte è stato sino di quattro mila, nodimeno sale è stato la cura, & la diligenza di chi haueua il carico, che non se è inteso

è inteso pure un picciolo disordine. Nel Lazaretto si hà hauuta bonis sima cura de gli insermi, ne già mai gli sono mancate le cose necessarie, ne di Medico, ne di Barbiere, ne di medicine, ne di seruitù, ne di ci bo corporale, ne meno dello Spirituale: Perche sempre hanno hauuti due Reuerendi Padri di S. Francesco, che continuamente gli hanno ministrati i santissimi Sacramenti; i quali sono stati pel continouo, come per miracolo, viui, & salui, benche più d'una volta feriti. Et ciò è da credere, che la diuina misericordia habbia permesso per la salute di tante miserabili anime, che con il loro aiuto si sono saluate. Veramente era caso molto compassioneuole, & in vista lagrimabile, il vedere quiui presso quattro mila persone tramaschi, & semine, piccioli, & grandi, poste nelle caselle indifferentemete; la maggior parte de quali haueua chi il padre, chi il figliuolo, altri la moglie, al tri il fratello, o sorella, altre il marito o tutti morti, o nel LaZaretto poco viui. Dall'altra parte tutti haueuano lasciata la Città, perduxo il vicinato, & abbandonata la propria casa con quello, che per con tinuo vsauano per loro sostenimento: & si erano ridotti sopra la paglia in copagnia del Dolore, tra i disaggi, tra i perigli, & da ogni par te dalle proprie, & dall'altrui miserie circondati. Quanti miserabili figliuolini, hauendo perduto & padre & madre, quiui stauano orfanelli, & ciò non intendendo per loro pochi anni, gli pareua sognare, ın vano ogn' hora chiamando i loro genitori. Molte meschine vergini & altre donne maridate, & vedoue ridotte, & meschiate fra varie persone per l'infelice occorrenza, viuenano come slegate da ogni legge d'honestà, & à chiunque le ricercaua, volontariamete, per occasio ne del male, mostrauano come in publico le parti più secrete: molte de quali, fuori di queste calamità, più tosto hauerebbono voluto perdere la vita, che à ciò obedire: Con tutta questa necessitata licenza però non si è inteso alcuno scandalo, ò altra dishonestà. Quelli detro il LaZaretto, perche eran feriti, hauenano il loro vinere assai regola to, & vi erano dati i cibi come ricercaua il male. I sospetti di fuori haueuano per ordinario buon pane, & buon vino, & nel resto frà lo rosi prouedeuano: perche & da gli anici, & da i parenti erano visi tati, & aintati, & confortati; si che pochissimi di queste caselle se ne moriuano.

morinano. lo credo certissimo (humanamente ragionando ) che se no si faceua questa risolutione, tutti quei poucrelli, che si so. 10 saluati, sa rebbono morti: perche nella Città, come ho detto, erano subito all'ap parire d'ogni picciol male, da ogn' uno abbandonati, si che restauano soli nelle casuccie fra i morti, & fra i feriti senza aiuto, senza soccor so, ripieni di paura, & dispauento, oue che tutta la loro speranza era posta nel presto morire. Se bene tutth' ora ognivicino ciò vedena nel l'altro vicino, & che dall'altra parte s'intendesse, che molti seriti al LaZaretto guarinano, & il più de i sospetti ritornanano alle loro ca se salui & sani, nondimeno en tale, & tanta l'affettione, che l'huomo porta al proprio albergo, & alla propria carne di padre, o di madre, o di moglie, o di figliuoli, che il più delle volte si è veduto, che mol ti più tosto eleggeuano in un certo modo morire ne' proprij alberghi, E ne gl'occhi de suoi, che per pocasperanza di vita voler andare altroue. Veramente si può dire, che quelli, che hanno saluata la vita al LaZaretto, & che se ne sono ritornati salui, ciò gli è auuenuto al loro dispetto: posciache la maggior parte era condotta per forza in essecutione della legge, che così comandana. Io sono horamai staco di più dire altra cosa del LaZaretto, se bene in rispetto di quello, che ancora si potrebbe dire, à pena hò cominsio; nondimeno per sbrigarmi del tutto, racconterò il modo, col quale i sani se ne ritornauano a casa: & poi continuerò quel poco che ci resta. Copiute le loro quarantene, alcune volte ridotti à ducento, se ne veniuano quando in barca sino alla porta della Città, & quando per terra, secondo la qualità de te pi. Et perche io ne ho veduti ritornare molte volte, per ciò mi rasso migliauano quando ad vno stato, & quando all'altro: alcune volte à Cingani così annigriti, & co i panni squarciati; altre volte al popolo Israelitico, che per lo deserto peregrinasse: mi rappresentauano ancora genti, per gran ventura auanzate da qualche giornata, ò scaramuccia: in fine parenami, che queste misere genti à punto mi ricordassero quelle miserabili squadre, che in molti luoghi del Duca to di Locemburch io vidi l'Anno 1559. nel qual tempo si era fatta pace fra il Catholico, & il Christianissimo Re; le quali genti prima della pace si erano fuzzite nelle selue, & ne i boschi, hauendo abbandonate

bandonate & le Ville, & le Castella, & le proprie case per saluare la vita à sestessi, & à propry siglinoli: perche i Francesi all'entrare nel sodetto Ducato, il tutto faceuano andare à fuoco, é à sacco, facendo de gl'huomini, & delle donne ogni stratio, & ogni vituperio; per ciò come hò detto quelli di Tonuila, di Alon, di Bastogna, & al tri luoghi ritornauano dopò la pace à loro proprij alberghi processionalmente cantando le lode, & rendendo gratie al Sig. Dio, & quiui si vedeuano poueri padri vecchi, accompagnati da figliuoli, & da nipoti, meschiando il pianto con l'allegrezza: le pouere madri haue uano i figli al petto, & nelle braccia, ciascuno portando alcuna coser ta di quelle, che gli haueua conceduta la fuga, é per la maggior par te er ano come ignudi, & haueuano contracambiati i loro visi sì, che pareuano genti fiere, & inhumane. Chi di questi haueua lasciato nel la Selua, o nel bosco il padre, chi il figliuolo, altri il marito, altri la moglie; & cosi tornando, come ho detto, alle loro paterne case, turbi danano l'allegrezza del loro ritorno con la rimembranza de i perdu ti parenti: nondimeno quei ch'erano restati viui considerando il periglio passato, ne lodanano il Sig. Dio : & se bene erano sicuri di ritrouare le loro stanze abbruggiate, & distrutte, nondimeno è tale l'amore, come si è detto ad altro proposito, che l'huomo porta alla pro pria habitatione, & à quel luogo, oue è nasciuto, & nutrito, che mol te volte per quello non perdere, lascia e perde la propria vita. In vero che quelli, che ritornauano dal LaZaretto, parmi, che siano paralel li di questi; posciache altro non gli hauea codotti al LaZaretto, masi me i sospetti, che l'horribilità della Peste, laquale nella propria Città, nella propria casa, & robba, & persone abbrusciaua, & consuma ua, ritornauano con pensiero di non hauere più male: chi haueua la sciato il marito morto al Lazaretto, chi la moglie, altri il figlinolo. Questi medesimamente se ne veniuano accompagnati dal dolore, & dall'allegrezza, or dal timore cantando le Litanie, accompagnati da quei Reuerendi Padri Spirituali, & da gli altri ministri del LaZaretto, i quali portauano un Crucifisso, S. Rocco, & altre diuote imagini con torchi & candele accese : & così in schiera andauano prin cipalmente à rendere gratie al Signore, & poi alle loro case ritor-

nats

nati quasi che la maggior parte ignudi, perchenon era permesso loro che portassero robbe, che sossero sossette. Chi sa pensare il dolore che questi infelici sentiuano giunti alle loro case? dentro lequali altro non vedeuano; ne altro sentiuano, che odori dispiaceuoli per gli abbruggiameti fatti da Smorbadori? & la maggior parte oltra che no hauea che mangiare, gli mancaua anco un poco di paglia da posarsi la notte. Inoltre riguardando per la casetta, & non più vedendo ne' luoghi vsati le loro pouere masseritie: & non più veder la moglie, non più vdire i figliuoli, ne più sentir ragionare ò padre, ò madre, ne quiui altra consolatione riceuendo, ne altro conforto, se non che i pro pry sospiri, & i propry lamenti, ripercotendo l'aria; di che era l'albergo tutto ripieno, duplicanano il dolore. Tra il passato male, & l'ef sere stato alla foresta, tutti haueano cangiate le proprie effigie. Et veramente poco meno era la compassione, che faceua il loro ritorno, di quello, che erastata la pietà della partita. In questo modo in più volte ne sono ritornati dal LaZaretto più di quattro mila: La doue i sani, & i vini, che ciò hanno veduto, sono quasi stati à maggior tormento, & àmaggior trauaglio di quelli, che à miglior vita sono pas sati. Es per me, che così è piaciuto alla diuina misericordia, ch'io sia stato sempre sano, & fin hora viuo; in quel mentre io viueua in cosifatto trauaglio, & in vno continuo timore, che molte volte riputa ua la conditione de morti assai migliore, essendo che si prouauano mille morti l'hora. Da quello che si è veduto di giorno in giorno, di quanto si è trattato intorno i rimedi, il più gioueuole, & più sicuro si per l'uniuersale, come per il particolare de poueri infermi, & sospetti, è stato gli vni mandare al Lazaretto, & gli altri ne casoni: & se da questo mezo non si vedeua giouamento, la restilenza si facena come irremediabile; massime che con tutta la sodetta diligenza il numero de morti nel principio di Settembre era cresciuto à nouanta al giorno, & ridotta questa pouera Città così deserta, & inhabitata, che si caminaua un grosso miglio, che non si vedeua due per-Sone, che sossero sane: benche ad ogni passo si vedessero dentro, & fuori delle case & morti, & seriti, & per le strade Carrettieri, Smorbadori, Beccamorti, & altri somiglianti miserabili, & horri bili

Della peste Padouana Lib. II

bili incontri; si che quei pochi vini, & sani (sani rispetto à i morti) erano così lasi & perduti, che più haueuano certezza di morire, che peranza di viuere. I con tadini non più comparinano alla Cis tà, come si è detto, & per ciosi haueua grandissima penuria di mol te cose a pli amalati necessarie : & quelle poche, che per ventura si trouavano, costanano carissimo: perche il tutto vendenano nelle proprie Ville, all'hora diuenute picciole Città, per li molti Cittadini, Scolari, Mercanti, & Artefici, che le habitauano: & quiui gli affitti d'ogni picciola casuccia di paglia importana più di qual si voglia casa di Città: Et in dinersi luoghi si sono fatte più di tre mila Capanne & di legno, & di paglia; lequali per la maggior parte sono state honoratamente habitate. Parenami che all'hora Padoua mi rappresentasse quel miserabile suo stato, quando che i Romani col mezo della Guerra la desertarono di così sattamaniera, che la ridus sero ad vna picciola Contrada, ò come vilisimo Borgo, & à i luoghi, & alle Ville à lei sogette per maggior dispreggio, & vituperio relegarono i Cittadini: alle quali Ville diedero Prinilegi, Titoli, & nome di Città. 10 credo certo, che dal principio della PestilenZa sino alla fine per tutta la Città non si sarebbono ritronati tanti Cittadini, quanti che ordinariamente sogliono habitare una piciola contrata: & quiui per ogni intorno le Ville ne stauano ripiene, poco stimando della Padrona Città le Mura, i Fiumi, le Chiese, le Torri, i Palazzi, le Piazze, le Case, & quai altra cosa o publica, o prinata che si sia, come cose, senzala presenza & vso de gli huomini, di poco, o niuno valore.

DELLA

## DELLA PESTE PADOVANA LIBRO QVARTO





ASSARONO le cose in questa infelice, & calamitosa maniera sino alla sine di Set tembre: nel qual tempo, se bene non si era veduto ancora giouamento per lo mandare i feriti al Lazaretto, es i sospetti alle caselle; nulladimeno pareua, che ciascheduno tenesse buona speranza tra poco di hauerne à vedere vtile successo: & mentre che ciò auidamente si staua

aspettando, s'intese che il Clarisimo Capitano era indisposto; la qual cosa su à ciascuno di grandisimo dispiacere, si perrispetto di S. S. Clarisima, come anco per il ben commune; poiche questa pouera Città vedeua, che per procurarle la salute S. Signoria non perdonaua à qual si voglia satica, nè temeua alcun pericolo. A principio si dubitò assai, che egli sosse serito dal male; & questo timore era cagionato: perche nella sua Corte vi erano alcune case infette: oltra di questo sua Signoria non si asteneua dalla frequenza delle genti, che tutt'hora per occasione della Peste le compariuano dauanti: anzi andaua & al Lazaretto, & per la Città secondo che l'occorrenze ricercauano, in ciò più curando il ben publico, che la salute propria. Egli non piacque al Signor

G Dio

Dio di fare maggiori le calamità di questa infelice Cietà, col prinarla di così pio Signore, & amorenole Padre: ma volse, che la sua indispositione fosse come certa caparra della salute di questa Città, che poco dopo comincio, & continuo sin che del tutto per Diuina gratia ne fu liberata, col mezo dell'intercessione della gloriosa Vergine; alla quale sommamente su grato l'honore, che S. S. Clarissima procuro, che fusse fatto ad una sua santa imagine, che stana dipinta poco discosto dalla Corte di S.S. Clarissima, & il luogo à punto s'addimandaua dietro Corte, come il tutto per ordine raccontero. Questa imagine per molti anni è stata tenuta in grandissima diuotione da tutta questa Città: & per quello, che si è inteso, à molti di quelli, che essa imagine hanno riuerita, & honorata; il Signer Dio hà concesse molte gratie. Et perche ogni giorno sifaceua maggiore la frequenza de i deuoti; & per il molto concorso bisognaua, che le genti nella publica strada facessero le loro orationi per l'incommodità del luogo; essendo l'imagine sotto un picciolo portico; onde anco facilmente potenarinscire qualche scandalo; percio Monsignor Vicario del Reuerendissimo Vescouo pensò di pronedere à così fatta indecentia, & di fare oratione in luogo così incommodo, & profano; & anco di honorare grandemente la gloriosa Imagine, leuandola da quel luogo, accioche fosse portata in alcuna Chiesa. Dopò questa buona deliberatione si comin ciò col mezo de periti à volere ciò effettuare : & quel giorno, che si diede principio, & che già la Fama per tuttala Città ne era sparsa; quiui concorsero infiniti huomini, & donne : & mosi da vna interna dinotione, & davn desiderio di vedere in quel luogo vna Chiesa, ad alta voce gridauano, piangeuano, & strepitauano, mormorando, & biasimando, come è proprio della plebe, così buono pensiero, & così santa opera. Tra questi romori, & che il leuarla pareacome impossibile: perche la pittura staua nella lunes ta del volto, si che i maestri dubitauano assai, che il: volto non si risentisse, & che l'imagine non si spezzasse: oltra che anco eglino stauano con grandissimo timore di questo fatto; perciò si lasciò la cosa impersetta, con tutto che vi sussero satti tutti gli apparec-

chi & opportuni, & necessarij. Come il popolo intese che non si poteua leuare l'Imagine, il tuto attribui al volere di Dio, & à mira. colo, & ne resto tutto allegro: & ad vn tratto su voce, che quiui si sarebbe fatta vna Chiesa; oue che in pochi giorni frà huomini, donne, & putti vi su portato più di cento carra dipietre, & molti legni per coadiunare alla fabrica. Era nella Città una congregatione d'huomini deuoti, che si adoperauano nell'opere pie; massime nell'instruire i fanciulli nella dottrina Christiana, adimandata la Fraglia dello Spirito santo; questa si lascio intendere di volere in honore di quell'imagine comperare la casa, doue staua dipinta, & farne Chiesa, o un particolare Oratorio. Mossi dunque da così buon Zelo andaro per tutta la Città vestiti del loro habito, quale è di sacco turchino, con un Crocifisso, quattro torze accese, & suonando quattro Trombe, persuadeuano ciascuno à far elemosina per la nouella Chiesa. In quattro giorni ritrouaro presso à trecento scudi in dinari, & più d'altre tanti in promesse fatte da diuersi, tal che già haueuano trouato modo di fabricarla. Ma perche tutto ciò questi haueuano satto da se stessi, senza hauerne hauuta licentia, o consenso da Monsignor Vicario; per ciò le su fatto sapere, che non più ricercassero; & che quanto hauessero ritrouato fosse posto in deposito sopra il sacro Monte di Pietà: il che da questi huomini da bene tutto fu essequito. La diuotione, & la frequenza, che tutt'hora vi concorreua era tale, che non si poteua transitare per essa strada. Il Signor Vicario, che pure era geloso dell'honore di questa santa Imagine: & che dall'una par. te vedeua le difficoltà di poterla leuare, & dall'altra il commune co senso, & desiderio del popolo, che done stana, volcua, che si facesse Chiesa; più d'una volta conuocati i sacri Theologi, da quelli ricerco il loro parere: & parue s'intendesse, che non vi si poteua far Chiesa, & anco difficilmente Oratorio; percioche bisognana. che precedessero quelle ciustificationi, che in somiglianti occorrenze sono necessarie. La cosa camino così irresoluta, si che la Peste comincio da douero à farsi sentire, & vedere; della qual cosa per molti mesi più non si parlò; nel qual tempo questa pouera Città

Città si era ripiena di tante sciagure, di tante afflittioni, di tanti horrori, & di tali sauenti, che certo il minor male alla fine era il morire. Tutte queste meschinità haueuano condotto in tal malinconia, & à così fatti trauagli quelli, che pareuano sani, ch'à pena poteuano souvenire à i bisogni, non dirò de sequestrati, mane anco à i propry: & se ciò occorreua ad ogn' huomo priuato, & particolare, molti de quali non haueuano altra cura, che seruire, & riguardare se stessi; che si può credere de i trauagli, & del patire per diuerse maniere, di quelli, che haueuano la cura di prouedere in uniuersale all'infelici occorrenze, che tuti hora la Peste quà, & là faceua sentire? Non si possono veramente descriuere le fatiche, ne menoi trauagli, che pel continuo hanno sofferto quei Signori alla Sanità; i quali hanno seruito tutta questa Città indifferentemente senza distinguere persone, o sesso; ne ricco, o pouero; nobile, o ignobile; giouane, o vecchio, tutti riconoscendoli per fratelli, figliuoli di commune madre. Se i figli faceuano così fatte fatiche, chi sà pensare quali siano state quelle de' Clarisimi loro Rettori, & Padri? Bisogna, che ogn'uno con verità confesi, che le loro fatiche, & i loro trauagli sono stati tanto mazgiori, quanto che eglino amano più iloro figliuoli di quello, che l'uno fratello ami l'altro. Da simili fatiche, & dalle vivilie di molte notti, causate da vari pensieri, il Clarissimo Capitano, come si è detto, si fece molto indisposto; benche per non lasciare l'importanza de gli affari sin all'ultimo giorno di Settembre il tutto dissimulasse, nel qual giorno seritrono così fiacco, & così lasso, che non hebbe forza di partirsi di casa; & consigliato dall'Eccellentissimo Guilandino molto familiar amico di S. S. Clarisima, & da lei molto stimato, & honorato, piglio un poco di Theriaca, tuttania tranagliando come prima col consiglio, col discorrere, & col dare vdienza ad ogn'uno: Per quel giorno, ne per il seguente l'indispositione non fece altro peggioramento, se non che teneua sua Signoria trauagliata, & fastidita; masime che all'hora da poco principio di male gli huomini ad vn tratto erano atterrati, & morti. Quello

Quello, che però alquanto consolana S. S. Clarissima era, che ne febre, ne dolor di testa lo molestana: ne meno in altra parte della vita sentiua particolar dispiacere: con tutto ciò fece risolutione da Catholico Christiano: & la mattina del terzo giorno piglio la salutare medicina della Confessione, tuti hora pensando à miglior vita; & di accettare volontieri quanto dal diuinobeneplacito le fosse auuenuto: Oltra ciò, come amoreuole Padre, considerana di non lasciare à figlinoli (per occasione della sua heredità) alcuna controuersia. Passato tutto quel giorno tra questi santi pen sieri, & necessary discorsi; parue che la notte sosse alquanto trauagliato, massime da dolori colici: & anco la mattina seguente, à quali si rimedio sì, che tra poco si risolsero, hauendo però lasciato S. S. Clarissima molto debole, & assai più indisposta de gli altri giorni: & la notte si sentì tutto infiammato, & da tal febre oppresso, che non hebbe ne anco riposo per un picciolo quarto d'hora. Il Giouedi mattina, che fu à quattro d'Ottobre, mando per l'Eccellentissimo Brognara; ilquale subito quini venuto, le toccò il polso ( & credo io con qualche rispetto, portando così le miserie di questi infelici tempi) poco dopo vi giunsel'Eccellentisimo Capodinacca: & ritronato, che S. S. hauena sebre, ordinarono, che le fosse cauato sei onze di sangue col mezo di ventose, il che su subito essequito, ma parue che ciò poco le gionasse: perche la sera era peggiorato, & molto aggrauato, come & dal polso inequale, & intermittente si giudicana, & dall'orine si vedeua. I Medici quasi che risolfero, che già il male fosse nelle vene, & portasse pericolo tra poco di farsi putrido, & pestilente; & percio conclusero il Venerdi mattina darle o Manna, ò Siroppo rosato solutino, nel qual parere entrò anco il Signor Guilandino; & se la notte fosse accresciuto il male, non più entrare nella Camera: & con questa risolutione partirono. Il Clarisimo restato solo, & molto aggrauato, comincio da douero à pensare à casi suoi; Et benche il Martedi si hauesse confessato, nondimeno si volse all'hora riconciliare con pensiero di communicarsi la mattina. Dopò alla primiera, & maggiore importanza dell'anima;

dell'anima; riordino alcune cose oltra il testamento, già per lo auanti fatto: & diede bonisimo ordine intorno le scritture, danari, & altre cose, che per molti giorni auanti non erano state da alcuno maneggiate: accioche fossero riposte in luogo sicuro. Ordinate & queste, & molte altre cose così famigliari, come publiche, con grandisima cura, & diligenza ritorno à i pensieri dello Spirito: ne' quali sino all'hora di cena constantemente si assisò; & come risoluto trapoco di hauere altra vita, dil continuo & se stesso, & questo popolo di Padona, & quello di Venetia caldisimamente raccommandana alla dinina Maestà. Da l'una parte parea, che desiderasse la vita per l'aiuto, & consolatione de Padouani: dall'altra hormai stanco de gli inuiluppi di que sto fallace mondo, procuraua il riposo. Già erano passate le tre ho re di notte, & S.S. Clarisima oltra la sebre, che molto lo trauagliana, eratutto ripieno d'affanni, & lasso, & aff litto sì, che non heb be for La di leuarsi dal capeciale per pigliar un poco di cibo, il quale se lo piglio al meglio che puote stando à letto; dopo il quale alquanto acquetato l'animo, si riposò, dormendo sino alle sette hore di notte, quasi che per miracolo, atteso il gran male, che lo trauagliana. Risuegliatosi le parue stare alquanto meglio, & reiterate le raccomandations al Signor Dio, di nuovo si riposo sino alle dodici hore: dopo lequali, sentendo suonare l'Aue Maria, comincio dinotamente à dirla: Et gionto à quelle parole, Sancta Maria mater Dei: parue che ad un tratto la lingua, & la bocca le sosse impedita; ne S. S. Clarissima sa dire come : siche non puote dire le seguenti, Ora pro nobis. Le parue anco d'odire con orecchia di spirito dentro al cuore queste, o simili parole. Dalla glorio sa Vergine hai ricenuto il riposo della presente notte: & dalla bocca del Medico intenderai, che già sei fatto libero, & sano; perciò sa risolutione dell'Imagine di essa Vergine, che sta dietro Corte. Da così alto, & nuouo pensiero assalito, & commosso, si riempi d'horrore, & di spauento sì, che tutto tremante & freddo, da gli occhi gli vscirono le lagrime, & dalle agghiacciate. membra il sudore, & da marausolia: & per lo spauento di così inso-

lita occorrenza, se ne resto tutto debole, & tutto essangue, &: come muto; benche poco dopo dentro al cuore le parue di sentire un non so che di conforto, che le diede spirito di ricorrere al Signor Dio, & alla gloriosa Vergine: acciò che in qualche modo potesse essere sicuro, & chiaro, che ciò non fosse illusione del Demonio, ricercandone segno ne i pr mi tre giorni del cessare in qualche parte la Peste di Padoua: al che pure senti dirsi. Non oscorre di ciò segni visibili: ma che sia effettuato l'honore della sodetta Imagine. Questo Signor Clarissimo, che è degno di compiuta fede, & di quella gran bontà, che tutto questo popolo chiaramente hà conosciuta: & che sà certo, che all'hora non sognaua: & che era di giorno, & si trouaua sobrio per communicarsi alle quindeci hore, come fece; afferma che il tutto procuro per esser chiaro, se quanto haucua inteso, sosse cosabuona, o rea; & per qual maniera si douesse honorare l'imagine dietro Corte; dicendo che mentre pensaua di honorarla d'un Oratorio doue staua dipinta ; così ricordato pochi giorni per auanti dall'Eccellentissimo Signor Pagano da Rio, per modo di visione hauuta, non senti motto alcuno. Riuolto col pensiero quanto haueua detto il Reuerendo Prouinciale de' Carmini di hauer inteso con simile visione, che la gloriosa Imagine fosse portata, & honorata nella Chiesa de Carmini; non à pena finito questo pensiero, su soprazionto dalle lagrime, dall'horrore, & da tutto quello, che le occorse quando vdi dirsi, che bisognaua honorare questa Imagine: & in quel mentre le parue di vedere la Chiesa de Carmini: & sopra l'altare grande la stessa imagine, che stana dietro Corte. Partiti questi pensieri, & cessate le lagrime, & gli horrori, alquanto si riposò: & parendole dopò, come in effetto era, di essere libero dal male; & da ciò più presto consolato, che altrimenti; sece chiamare il Reuerendo Padre Spirituale, & il suo Cancellière: à quali disse per gratia di N. S. Dio, 10 mi sento assai bene; però Padre preparate per la Messa, & per lamia Communione: perche dopo vi ho da dire cose di grandissima importanza ordino che tutti quelli di casa venissero nella

nella sua Camera; & che restassero poi alla Messa, à quali disse con parole affettuose, & piene di carità. Fratelli pregate tut ti con dinote, & calde orationi il Signor N. Giesu Christo, & la gloriosa Vergine Madre di gratie per la salute di tutti noi, & di tutto questo pouero popolo; & per la liberatione di Venetia: à qua li volse anco dire altre parole, ma su interrotto dalle lagrime. Si comincio la Messa; & mentre si diceua, comparue l'Eccellentissimo Brognara, il quale non volse entrare nella Camera prima che enli non hauesse informatione del buon stato di S. S. Clarisima. Dopo la Messa dunque entro allegrisimamente in Camera, & toccato il polso, disse con parole, & atto di grandisima marauiglia; Signor Clarissimo voi sete libero affatto: il che vdito da S.S. tra se stesso ammirato di così alto sauore, e di così singolar gratia, riuolti gl'occhi al Cielo, disse, Benedicam Dominum in omni tempore : semper laus eius in ore meo. Et già slegati i concetti, & le parole prima impedite, & interrotte dalle lagrime, & da' sospiri, racconto al Padre, al Medico, & al Cancelliere quanto che era occorso; soggiongendo, staremo aspettando, che il Signor Dio ci faccia anco vedere miglioramento nella Peste questi tre primi giorni, & che di bene in meglio succeda: & accioche sia essettuato quanto da buono, & santo pensiero io son stato persuaso: Voglio dare per la spesache occorrerà in servizio di questa santa Imagine, & per elemosina à quei Reuerendi l'adri de Carmeni quelli ori, & altri danari, che sono nel mio scrigno in una borsa biaua, quali non so quanti sieno: & hauendo dette molte altre cose, tutto consolato si riposo, & gl'altri partirono tutti ripieni di maraviglia, & di stupore. Occorfe, che del Mefe di Settembre l'Eccellentissimo Signor Pagano da Rio, delquale di sopra si e fatta mentione, Gentilhuomo di compiuta bontà fu persuaso quasi nel medesimo modo, che fu il Clarisimo Capitano, ad honorare questa Imagine con un Oratorio, oue stana dipinta; come di ciò appare una scrittura di sua mano; laquale per hora lascio diraccontare, per non efser lungo, o per dir meglio tedioso: lasciero anco quella del Renerendo

do Padre de Carmini: della quale solamente dirò questo, che mentre staua nella visione, & santo pensiero, proponendo egli difficoltà nelmodo di leuar l'Imagine dal proprio luogo; le fu risposto, Che la gloriosa Vergine saprà ben ritrouar modo à tutte le difficoltà: & oue bisognerà, si farà sentire con inspirationi. Si era anco sparsavoce nello istesso tempo per tutta la Città, che nella dinotione dell'Imagine della Madonna di Monte in Vicenza, si era inteso, che fabricandosi una Chiesa, done stana l'Imagine dietro Corte, subito cessarebbe la Peste in Padoua; dalla qual voce questo miserabile popolo, hormai afflitto dalla Peste, & desideroso, che cessasse, entrò come prima in pensiero della Chiesa, è almeno Oratorio: & à questo principalmente instauano quelli dello Spirito santo: i quali, di ciò desiderosi, diedero una loro scrittura alla Città. La Città desiderosa & di honorare la gloriosa Vergine nella sua imagine, & di hauere con la sua intercessione la salute; & anco persuasa da quanto diceua il Signor Pagano da Rio, & non potendo ciò conferire con li principali Ecclesiastici per la loro absenza; lo stesso giorno, alquale segui la notte la sodetta occorrenza del Clarissimo Capitano, i Signori XVI. col parere, & consenso del Clarissimo Podestà, presero parte di fare nel luogo dell'Imagine vn'Oratorio: & il giorno seguente, mentre che il Clarissimo Capitano riposaua, vennero tre magnifici Deputati à dare à S.S. Clarissima di cio particolar conto ; i quali non entrarono altrimenti nella camera per non disturbarle il riposo, ma il tutto raccontarono al magnifico Cancelliere; il quale all'incontro racconto alle loro Magnificenze l'occorrenza del Clariss. Capitano; i quali come ciò hebbero inteso, ripieni di stupore, stettero per un pezzo senza parlare, frà loro esplicando con diuersi gesti la gran marauiglia, che di ciò sentiuano; il tutto riputando cosa miracolosa: & nel partire dissers, non occorre più pensare alla nostra deliberatione, ma bisognerà esseguire quanto S. S. Clarissima dirà hauere inteso. Il Clarissimo riposato alquanto, sece chiamare il Reuerendo Padre, & il Signor suo Cance lliere; à quali ordino, che andassero dal Clarissimo Podestà à darle conto di tutto il successo: & dirle,

dirle, come desider au a quanto prima sosse possibile effettuare l'honore di essa Imagine. Ambidue di subito andarono, & dissero quan to S.S. Clarissima hauea loro comandato. Il che intendendo quel Clarisimo & venerando Padre, tutto ripieno di maraviglia, con le mani giunte si rinolse al Cielo, non potendo ritenere le lagrime, se bene si rallegraua il core, ringratiando il Signor Dio di così buona noua; per la quale speraua la sicura liberatione di questa Città: & ringratiati gli apportatori di così buone nouelle; disse, rallegrateui à mio nome con S.S. Clarissima; & ditele, ch'io sono di parere che quanto prima è posibile, ciò sia effettuato: & lo stesso giorno i Signori X V 1. con incredibile allegrezza deliberarono conforme al pensiero del Clarissimo Capitano. Si eragià la cosa diuolgata per ogni luozo di questa Città, & ciascuno se ne rallegraua, massime che tutti videro, che ne' tre giorni era cessato il numero de morti: Siche la Domenica, che fu il giorno glorioso di S. Giustina, protettrice, & auocata particolare di questa Città; non su più che di trenta, & per lo adietro cinquanta, & sessanta. Intesa la prontezza & del Clariss. Podestà, & de magnisici Deputati, il Clariss. Capitano diede la cura di questa santa attione al magnifico Signor Colonello Agolani, il quale volontieri accettò il carico; & così presto, & così bene, & con modi così pij, & religiosi il tutto effettuo, che poco più si hauerebbe saputo desiderare in occorrenza di particolar sua professione: hebbe anco la borsa co i danari, che il Clarissimo promise perla spesa, laquale se bene importo molti ducati, nondimeno ne soprananzarono per la elemosina, per quello, che si è potuto intendere, più di altri ducento. Lascio di scriuere molti altri particolari, che renderebbono questa attione assai più miracolosa, perche sarei troppo lunzo: & questo sol satto portarebbe più tempo, che la descrittione di tutta la Peste. Proueduto d'un valente Muratore, prima confessato, & communicato, à gli undeci d'Ottobre staccò col mezo de Segoni l'Imagine dal muro,, tutta intiera, & così facilmente, come si hauerebbe spiccato ogni altro quadro di tela, ò d'altra materia: & accommodatola sopra un palco in modo d'altare, il giorno seguente alle 22 hore.

hore su portata da sorsi ducento persone alla Chiesa de Carmini con tanta consolatione, & allegrezza di questo miserabile popolo, che io confesso non hauere veduto à miei giorni la maggiore, considerate le miserie dell'infelice Città. Fu accompagnata da quei pochi preti, che all'hora si ritrouarono & liberi, & nella Città, che furono al più sei, od otto: & li Reuerendi Padri de' Carmini: perche tutti gli altri monasteristauano tranagliati, & sequestrati. Il miracolo su, che nel maggior colmo della Peste, quando che tutta la Città Bana sequestrata, & che già erano morte molte mi gliaia di persone, & che al Lazaretto visi trouauano più di quat tro mila fra sospetti, & fra feriti; & il resto fuori alle Ville; si che fuori di questa occasione, come altre volte si è detto, per tutta questa Città non s'incontrauano due persone; nondimeno, & questo è il miracolo, quel giorno nell'accompagnare la benedetta Imagine, fu da ogn'uno giudicato fra huomini, & donne più di quattro mila persone: & io, che le vidi, le giudicai assai più: ma veramente pareuami sognare: & giudicai, che imorti, & quei, che erano al Lazaretto fossero venuti per honorare quella gloriosa Imagine, maßime che molti si videro pianti per morti, & che molti giorni prima non erano stati veduti. Fu in quel giorno per tutta questa Città incredibile allegrezza: si spararono molte artigliarie: si sonarono tutte le Campane: altri pouerelli suonauano diuersi Stromenti; si che ciascuno da così fatta allegrezza intenerito piangena. Il Clarissimo Capitano con tutto che per la debolezza del passato male se ne restasse à letto, nondimeno contro il parere de Medici alle xxi. hora si leuò con pensiero solamente di salutare, & di riuerire la santa Imagine, & poi ritornare al riposo. Il Clarissimo Po destà, i magnifici Deputati, & i Signori Proueditori alla Sanità ven nero à leuare S.S. Clarissima, la quale su fatta animosadal buono, & Santo Spirito, che lo guidaua; con un capello, & ferraiolo tra quei Signori, col Clarissimo Podestà accopagno la Madonna sin alla Chiesa de' Carmini con molti torzi, & candelotti accesi. Posata l'Imagine sopra l'Altar grande; & quiui rese le gratie al Sign or Dio; & cantate laudi alla gloriosa Vergine, tutti ritornarono alle loro case.

Della peste Padouana Lib.1111.

Et il Clarisimo Capitano si ritroud quella sera starmeglio, & più disposto, che per l'auanti per molti giorni si hauesse sentito. Quel giorno oltre l'allegrezze di questo fatto, si hebbe anco buone nouel le del male: perche i morti non furono più di trenta, senza case nuoue, ne alcun ferito, che da ciascuno su tenuto per miracolo. Dal principio del male sino al giorno, che si trasporto la gloriosa Imagine, questa Città non haueua riceuuto alcun conforto; ne meno hau ta alcuna speranza da potersi suiluppare da così crudele, & arrabbiata fiera; ma dopò così santa attione si è veduto di giorno in gior no notabile miglioramento. Io hò osseruato, che oltre lo sminuirsi il numero de' morti, la Pestilenza, o quel suo veleno occulto tutt'hora perdea la forza, si che non era come prima, così facile ad atterrare le persone ; oltra che molti medicamenti giouauauo. Et si come nel principio di cento appestati quattro al più saluauano la vita, all'hora di dieci feriti, quattro per il meno si risanauano; nè al l'hora apparina il male con quei segni, che nelprincipio erano come infallibili al pronosticare la morte; che era il vomito, dolor di testa, febre ardentissima, siccità grande, dolor di schiena, & alcune volte il delirio: anzi à molti si sono vedute le glandule senza che habbiano hauuto dolor di testa, & ne anco vn giorno di febre; si che il male veramente era fatto assai piaceuole, & medicabile. Il medesimo occorreua al Lazaretto: dalquale ben spesso ritornauano le compagnie di ducento sani, & salui. L'istesso bene s'intendeua anco di Venetia; si che da tutto ciò questa pouera Città ogni giorno andaua raccogliendo la perduta speranza, & rihauendo il vigore già quasi estinto.

DELLA

## DELLA PESTE PADOVANA LIBRO QVINTO





I Magnifici Deputati, & li magnifici Proueditori alla Sanità, riconoscendo tutto
ciò dalla misericordiosa mano di N. S.
Dio, & dall'intercessione della gloriosa
Vergine, la quale chiarissimamente si è
veduto quanto che hà hauuto caro, & gra
to l'honore, che si è fatto alla sua Imagine,
tutti d'un volere concordi, & come raspresentanti la magnifica loro Città, & tut

to il loro Configlio, & con il consenso, & con la presenza delli Clarissimi Rettori, li 29. d'Ottobre presero parte dell'infrascritto Voto.

M. D. LXXVI. Indit. IIII. die Lunæ XXIX. Mensis Octobris, in camera Clarissimi Potestatis.



ONVOCATO, & legitimamente congregato il Con figlio nel luogo foprascritto, per rispetto del male con tagioso, nel quale interuennero li Clarissimi Rettori, il magnifico & Eccellentissimo M. Bartolomeo Saluadego, il magnifico M. Claudio Cumano, hono-

randi Deputati: il magnifico & Eccellentissimo messer Gasparo Fa biano, il magnifico messer Mattheo Cumano Caualliere, il magniDella peste Padouana

fico M. Girolamo Rosso, il magnifico messer Marc' Antonio Sant'Vliana, il magnifico messer Marco Centone, Proueditori alla Sanità: i due sodetti magnifici Deputati, con il consenso del magnisi co messer Roberto Trappolino similmente Deputato, ma absente, pro posero l'infrascritta parte, laquale su presa nemine contradicente.

EVE ogni vero, & fedele Christiano riguardando in se medesimo, & anco nell'operationi d'altri confessare con ogni sincerità di core, & anco con le paro le, che l'afflittioni nellequali hora si troua questa po uera Città per occasione della Peste, la quale sin hora

ha privato di vita gran parte di questo misero popolo; non d'altronde siano procedute, che da nostri peccati; i quali hanno eccitata la giust ira di Dio; si che non hauendo noi voluto vdire le sue ammonitioni, ne meno temere le sue minaccie; & essendo per ciò le colpe nostre fattemaggiori, sua dinina maestà voglia esercitare la sua Giustitia, accioche riconosciuti, & puniti de nostri errori, ricorriamo alla sua infinita misericordia. Però non solamente conviene ad ogn'uno in particolare porgere affettuosi preghi à S. D. Maestà, ma principalmente si deue in publico fare qualche pia, & diuota dimostratione; accioche & con preghi, & con voti si plachi la giustisima sua ira; & si degni di riguardarci con l'occhio della sua pietà, & della sua misericordia. Alla qual co sa desiderando li magnifici Deputati, & li magnifici Proueditori alla Sanità, rappresentanti in questo tempo calamitoso tutto il Consiglio della Città, dare quella pia essecutione, che possono, con la presen-Za, & consenso de' Clarisimi Signori Rettori; hanno deliberato, subito, che sia cessato questo morbo contagioso, si facciano tre generali Processioni: la prima à S. Giustina: la seconda à S. Antonio: la terza à S. Prosaocimo, prottetori nostri: alle quali sia inuitato, & obligato tutto il popolo ad andare con quella maggior dinotione, che sia possibile, per rendere gratie all'onnipotente Iddio, che habbia liberata questa Città da così grande afflittione. Inoltre siano obligati i magnisici Deputati, & magnisici Proueditori

ditori alla Sanità andare con li Clarissimi Rettori, con una torcia accesa in mano di lire tre, comprata à spese publiche, & cantata la Messa grande si offeriscano le torcie. Oltra ciò douendosi con publica dimostratione anco porger prieghi, & voti alla Beata Vergine, principalisima nostra auuocata, acciò interceda per noi miseri pietà, & misericordia, hauendole piacciuto, come si deue credere, d'inspirar nell'animo di molte pie persone, & di molta autorità; & in particolare del Clarissimo Signor Aluigi Giorgio meritissimo Capitano, & del molto Reuerendo Provinciale de Carmini, che la sua Imagine, che staua dipinta dietro Corte, doue concorreua con molta dinotione il popolo, fosse portata sopra l'altar grande della Chiesa di essi Carmini: & essendo ciò stato essequito con quella solennità maggiore, che in questi tempi si è potuto; per cio sarà con la presente parte deliberato, che il giorno prosimo della Purificatione della Gloriosa Vergine, che sarà dell'anno M. D. LXXVII. con quella maggior dinotione, che sarà possibile, concorra tutto il popolo di questa Città con una torcia accesa in mano di peso di tre libre: ogn'uno del suo particolare: & che vi vengano anco tutti quelli dell' Arti, che entrano nelconsiglio del Monte con un candelotto di unalibra in mano, & acceso: & processionalmente partendosi dal Domo con il Santissimo Corpo di Christo, si vada alla Chiesa de Carmini, & quiui si canti vna Messa solenne, & si offerisca vn palio per l'altar grande, con un paramento per li Sacerdoti, che canteranno la Messa grande, in ciò spendendo ducati ducento cinquanta sin trecento del publico: & similmente si offeriscano il quarto di tutte le torcie, le quali si debbano abbruggiare in detta Chiesa de Carmini ad honore di essa Madre di gratie: l'altro quarto sia delle pouere Illuminate: & vno de gli Orfani: & l'altro delle Ve nerande Monache di S. Bernardino; accioche tutti con le pie sue orationi intercedano appresso la Maestà di Dio per la liberatione; & liberata, per la conseruatione dell'inclita Città di Venetia nostra Padrona, & Signora, & di questa Città da questo contagioso morbo. Dechiarando, che quelli del Consiglio, così della Città,

Della peste Padou ana

Città, come del Monte, che non haueranno fede dal nostro Cancellie re di essere venuti con l'ordine sopradetto à detta processione, ouero hauendo legitimo impedimento da essere conosciuto da imagnifici Deputati, & non haueranno mandato per loro commessi la torcia, ò candelotto, non possano venire l'Anno seguente in Consiglio. Però lo spettabile Cancelliere della magnifica Communità sia tenuto in pena di prinatione dell'officio, il primo giorno di Consiglio, ananti che si venga ad alcuna ballottatione, publicare tutti quelli, che non saranno venuti con la sua torza, o candelotto à detta processione: i quali siano subito da i Clarisimi Signori Rettori, & magnifici Deputati mandati fuori di Consiglio: ne all'hora si possa ammettere alcuna iscusatione. Oltracio saranno perpetuamente obligati i ma onifici Deputati, i magnifici Proueditori alla Sanità ogn'anno di andare co' Clarisimi Rettori in detto giorno della Purificatione à detta Chiesa, facendo dire una Messa sotenne, & offerendo ogn'anno quattro torcie di lire sei l'una, quali però siano accese ad essa Messa; pregado essa Beata Vergine per la conseruatione della Repub. di Venetia, & di questa nostra Patria. Et questo voto dopo che sarà approbato da i Clarissimi Signori Rettori, Magnifici Deputati, & Magnifici Proueditori alla Sanità, sia anco letto nel Consiglio il primo giorno di consiglio, auanti che si facciano altre operationi: & essendo alcuno, che contradica (il che non si deue credere) sia da sutto il Consilio ballottato.

Li xviij. di Decembre settantasei, che su il primo Consiglio, il magnifico & Eccellentissimo Signor Bartolomeo Saluadego Deputato sece legger il sodetto voto, & dopò con parole molto affettuose, pie, & christiane persuase tutto il magnifico Consiglio per la confermatione, & essecutione di quello: il quale prontissimamente di commune consenso, con una sol voce su accettato, approbato, & confermato. Dopò che su proposta la sopradetta parte, sino al giorno dell'approbatione, & confermatione si sono veduti miracolosi effetti intorno la Peste; la quale andò sempre cessando, in maniera tale, che il giorno di S. Andrea si pigliò il porto, & si hebbe carta bianca con incredibile allegrezza d'ognu-

no; con tutto che tra questo tempo si habbia hauuta un'intemperie d'aria calda, & humida, ripiena di pioggia, & molto maligna; laquale per ragione, & ordine di natura doueua, in luozo di coadiunare alla diminutione del male, farlo tanto più crescere; nondimeno il Signor Dio hà voluto per tutte le maniere farci conoscere, che non per altro ha mandata la Pestilenza, se non perche i peccatori, che sono restati viui, si emendino; & che ogn'ono confessi, che il vero & principal rimedio d'ogni male è, di riccorrere alla sua Divina misericordia, con l'intercessione de Santi, & massime della gloriosa Vergine, come hora questo popolo ne ha veduto partico, lare esperienza; si che dopo l'oltima Processione, che su fatta la prima Dominica di Quadragesima ( differita à quel giorno per la pioggia ) sino al presente, che siamo alli xv. di Marzo, non si è sentito in Padoua una scintilla di Pestilenza: il me. desimo s'intende del LaZaretto; il quale si spera del tutto liberare à questa prosima nuova Luna. Et veramente questa Città non è meno debitrice alla vigilante cura, che tuti hora tengono i Signori eletti nel presente Anno alla Sanità, di quello che de passati si è ragionato; & posso dire con verità, che & gli vni, & gli altri insieme co i magnifici Deputati, & altri eletti secondo l'occorrenze si sono con gli effetti dimostrati per amorenoli padri di tutto questo vniuersal popolo, guidati però dal caritatino essempio de' loro Clarissimi Rettori, il quale à quisa di torchio acceso, è caminato auanti, per dar lume à cosè tenebrosi trauagli. Come s'intese fuori, che le cose caminauano bene, & masime, che il numero de morti era venuto à sei , à quattro , & al fine à carta bianca ; i Contadini cominciarono à lasciarsi vedere, & à soccorrere la Città di vettouaglia; oue che i giorni di mercato molti compariuano. 1 Cittadini allontanati, pigliarono ardire di ripatriare, essendo stanchi dell'incommodità della Villa. I Mercanti, & gli Artigiani, à quali horamai rincresceua così lunga, & infelice festiuità, aprirono le loro Botteghe; oue che questa peuera Città

## Della peste Padouana

Città cominciaua à ripigliare qualche parte delle perdute bellezze, & à sperare, dopò così cruda guerra, un poco di pace.



E tre Processioni del voto surono satte con grandissima diuotione, & con grandissimo concorso di popolo: l'una il primo giorno dell'Anno: & l'altre due le Dominiche seguenti. Quella dell'Oblatione su, come si è detto, differita alla pri-

ma Dominica di Quadragesima, nel qual giorno tutti i Gentilhuomini del Consiglio si accompagnarono à due à due, con le loro torze in mano accese; il che faceua vista diuotissima, si che non era chi ciò vedesse, che compunto da tanta dinotione, & da vna certa tenerezza di cuore, non lagrimasse. Fù prima prudentisimamente ad ogni Officio, & à qualunque Grado, & Magistrato assignato il suo luogo, accioche non occorresse nell'ordinare la Processione, alcun disordine; & fu tale l'obedien? a d'ognuno, & il desiderio di rendere gratie alla Diuina maestà, & alla gloriosa Vergine madre di gratie della rihauuta sanità, che prontissimamente ciascuno obedì all'ordine; il quale per memoria de posteri anco descriuerò. Dopo questi s'accompagnarono, & col medesimo ordine seguirono. quelli cinquanta dell'Arti, che entrano nel Consiglio del Monte, col suo candelotto acceso. Oltra ciò tutti gli altri Gentil'huomini, & Gentildonne, Mercanti, & Artigiani deuotifsimamente accompagnarono questa santissima Processione, nella quale si ritrono tutto il Clero, & fu portato il Sacratisimo corpo di Christo, & andarono al Monasterio de' Carmini: & quiui se canto con grandisima solennità la Messa. Et dopo con l'istesso ordine ritornarono al Domo : & haunta la benedittione, si lasciorono tutte le cere; le quali furono dinise à i luoghi nominati nella Parte. L'ordine della Processione fu così. Dopò l'uniuersale Clero, & il santisimo Sacramento seguirono i Clarisimi Rettori, i magnifici Deputati Attuali, Proueditori alla Sanità, i Cauallieri, Sedici, Sindici di Commune, Censori alle Pompe, Censori à i pasti, Cento ordinary Contradittori alle parti, Auocati della Città, Auocati Fiscali, Auocato delle pregioni, Sindico delle prigioni, Sindici del Monte, Conservatori del Monte, Cassiero del Monte, Restintutore, Massari, Contradittori de Notari, Conservatore della Carità, Inquisitore, Li quattro, le Fraglie.

O hauerei da raccontare infinite altre occorren-Ze di questa PestilenZa; ma perche horamai è tempo di sinire, poscia che quanto più io scriuessi, tanto più, in un certo modo, restarebbe da dire: oltra che io venirei noioso & à mestes-

so, & à qualonque altro legesse così fatte miserie : per ciò non intendo di scriuere altri particolari, ne altre occorrenze : solamente dirò il numero de morti di Città, di Lazaretto, & di Villa, la quantità de danari spesi, i principali rimedi, che à ciò sono stati giouenoli, & alcuni ricordi per li amalati, & altri per li sospetti; con unabreue regola à preseruare i sani: nè lasciarei anco di ricordare quale pietà si debba per l'anime de miseri desonti. Il numero de morti tra Città, Lazaretto, & Territorio, per quello che ho potuto sapere è di dodici mila trecento ottantaotto : cioè nella Città Religiosi 179. nobili 96. huomini d'ogni età 3017. donne 3800. Hebrei 220. in tutto numero 7312. Al LaZaretto huomini 1964. donne 1013. in tutto sono 2977. Nelle Ville 2099. Le case sospette nella Città sono state più di cinque mila. La spesa è stata appresso cinquanta mila ducati. Il più gagliardo rimedio nell'vniuersale di questa Peste èstato il mandare i feriti, & le robbe al LaZaretto, & lo mandare i sospetti similmente fuori della Città in caselle di legno non insette. Le provisioni necessarie à poueri infermi sono, che prima siano consolati de' più possibili consorti spirituali: & per quelli impetrare dal sommo Pontefice Indulgen\_ Ze, & assolutioni de pescati à i ben contriti, benche non confessi; come N.S. Papa Gregorio nella presente PestilenZa hà concesso à tutti

Della peste Padouana

gli infermi del male contagioso del Serenisimo Dominio Venetiano. Dopò questo, prouedere di Medico, di Barbiere, di Speciale, del viuere, & di seruitù. Per preseruarsi, & sare, che il male non faccia progresso, sarà ottima cosa primieramente ricorrere di buon core, & da douero alla misericordia di N. S. Dio. Da douero intendo vnariforma di rea in buona vita, & di buona in migliore: & in simili occorrenze gioua assai pigliare per intercessione la gloriosa Vergine, & i Santi del Paradiso. Le publiche, & communi orationi vagliono assai. I voti di sante operationi fatti da Principi, o dalle Città sono efficacissimi à placare la giust'ira di Dio. Oltra ciò tenere una vita ordinatisima nel viuere, ogn'uno però, come conviene al suo stato, & suo potere. E buono vsare per continuo ne cibi la bucolosa, il boragine, la melissa, la lattuca & crude, & cot te, massime acconcie con aceto odoroso, ouero con l'agresta; & sopra tutto vale l'acetosa mangiata cruda auanti pasto. Che ogn'uno si quardi quanto è posibile dal comercio: ma però che non s'abbando ni sotto questo pretesto il prossimo ne i necessary bisogni. Quanto si può tenersi mondi, & netti, & cambiarsi i panni, & le stanze. I pro fumi variati secondo le stagioni sono eccellentisimi. Il non vscire di casa prima, che apparisca il Sole. Il riscaldarsi & la vita, & i pan ni à fuoco di legni odoriferi, come cipresso, cineuro, lauro, o alme no di viti, sera, & mattina è giouenole. Lauarsi la faccia di acqua rosa con un poco d'aceto. Pigliar per bocca due, o tre volte la settima na tanta Theriaca, à cui l'età comporta, quanto è una grossa faua: ne gli altri giorni è buono vsare le pilole di Rufo, il Confetto di Bolo Armeno, & poluere di corno di Ceruo abbruggiata, & altre somiglianti cose da Eccellentisimi Medici ricordate. In bocca, masime caminando per strada, pare che la radice della Zedoaria sia molto lodata. In mano vna balla, con pasta di vary odori, ouero vna spong ia bagnata d'aceto, & posta in una balla di legno forato. Ho sti mato io assai vn'ontione al core di Theriaca, oglio di Scorpione, & aceto rosato, & anco à i polsi. I pouerelli tenghino le loro picciole case quanto più si può monde, & nette: si lauino spesso le mani con acqua, & aceto: profumino le stanze con granelli di ginepro, & rasa

Libro Quinto.

rasa insieme, che è gratissimo odore, & è di poco prezzo. Che le Donne, & i figliuslini manco che possano escano di casa. Per bocca è cosa mirabile la mattina à digiuno & per grandi, & per piccioli la ruta, le noci, & i sighi secchi con un poco di sale: il tutto pestato à modo d' Elettuario : à grandi due buoni cocchiari, & à piccioli vn solo. La Dosa è due fighi, vna noce, vinti foglie di ruta, & due granelli di sale: questa non solamente preserva dalla Peste, ma da ogni altra mala indispositione. Infiniti altri ricordi, & rimedy si potrebbono dire: ma perche io non posso sapere con sondataragione parlarne, se non per quella poca d'isperienza, che in questa occasione mi è occorso; però non dirò altro di questo: massime essendo stampati tanti rimedij da Eccellentissimi Medici nell'antecedenti Pesilentie. Intorno à i morti direi, che fosse bene, che si facesse ne quat . tro publici luoghi della Città, done sono stati sepolti dall'uno capo vna Croce grande, ouero vno Capitello dipinto con diuerse sante imagini, con memoria di questa Pestilentia. Inoltre che si prouedesse che quiui le bestie non vi pascolassero. Che si facessero per una vol ta per l'anime di tutti l'essequie vniuersali. Che ogn'anno si facesse in tutte le Chiese vn' anniuersario. Che similmente ogn' anno le parochie d'ogni quartiero andassero sopra le sodette sepolture in modo di essequie. Queste così publiche, & pie attioni, oltra che gionano assai all'anime de morti, sono anco occasione di giouare alla sa lute de viui; perche queste così calamitose memorie molte volte ra frenano ne gl'huomini disordinati mouimenti di sensuale appetito, & porgono occasione di meritare, pregando per l'anime di coloro, che sono passati di questa vita.

IL FINE.



## IN VENETIA,

Appresso Paolo Megietti Libraro in Padoua

M. D. LXXVII.

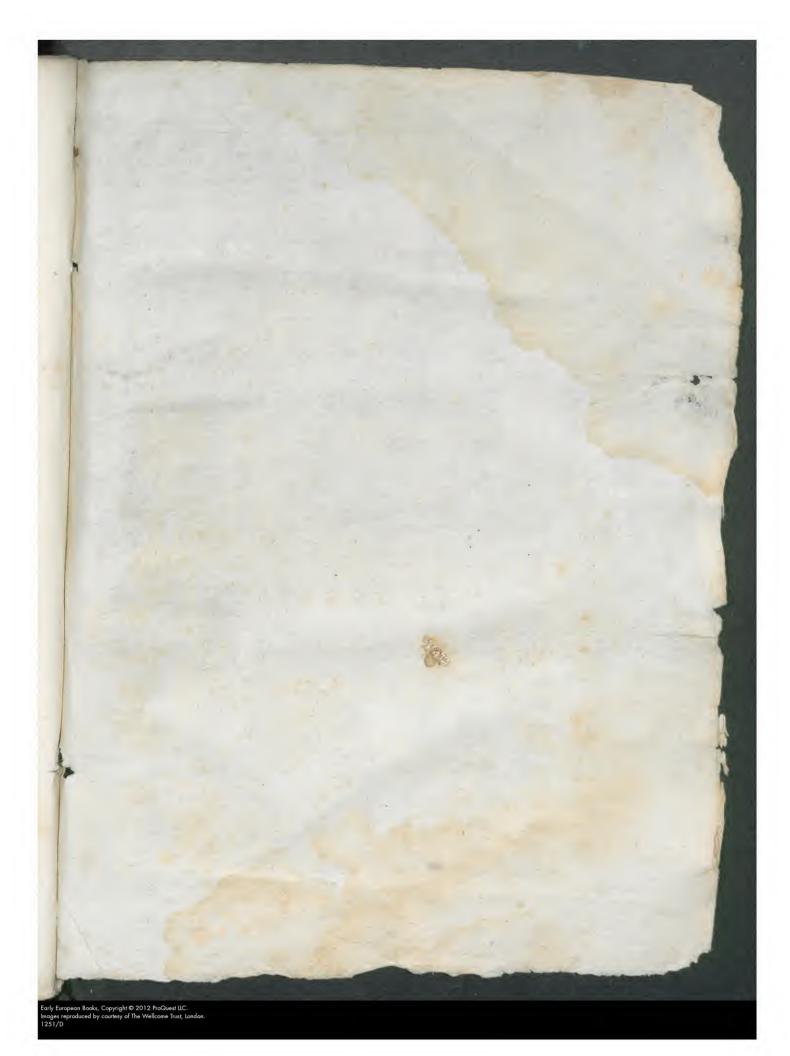



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London 1251/D